# **OSSERVAZIONI**

DIDETTE

# AL SENATO DEL REGNO

err

## BILANCIO PASSIVO DELLA GUERRA

PEL 1863

DAL

SENATORE DEL REGNO GENERALE D'ARMATA

MANFREDO FANTI.



FIRENZE

TIPOGRAFIA BARBERA

1862



# MAN IN THE MAN

## AVVISO AL LETTORE.

La maggiore prova di aggradimento che io possa dare all'Amico, che mi trasmise questo lavoro colla dedica in fronte, e nel tempo stesso l'opera più utile che si possa fare al paese, quella mi sembra di rendere lo scritto di pubblica ragione per le stampe, essendo d'altronde la questione militare principalissima fra tutte quelle da cui dipende il consolidamento del già fatto, e il conseguimento di quanto resta da compiersi per l'Italia.

Torino, 27 Dicembre.

Achille Menotti .

Deputato al Parlamento.



#### Mio buon Amico.

Intento sempre al bene dell' Esercito, scrissi alcune osservazioni sul bilancio della guerra pel 1863, le quali spedirò al Presidente il Senato del Regno, trovandomi impedito da poca salute per recarmi ora in seno di quel Consesso.

E siccome Voi siets il Deputato del mio paese, e portate tanto amore all'Armata, così ve ne mando copia; e giudicherete se dette osservazioni possano riuscire gradite alla Commissione della Camera pel Bilancio della guerra, od anche se sieno meritevoli di più ampia pubblicità.

In ogni caso, vi piaccia accettare il lavoro come pegno d'affetto di un Veterano che conta quattordici campagne, e brucio la prima cartuccia per l'Italia a fianco di vostro Padre, che raccolse ferito fra le sue braccia.

Unanime con Voi di fede e di propositi, sono sempre felice di stringervi affettuosamente la mano.

MANFREDO FANTI.

Firenze, 12 Dicembre 1862.

## **OSSERVAZIONI**

SUL

BILANCIO PASSIVO DELLA GUERRA
PEL 1863.

#### AVVERTENZA

Pag. 4 lin. 22, alla citazione (a), si sostituisca (B)

. 5 . 4, alla citazione (b), si sostituisca (A)

12 • 24, invece di 200 Battaglioni, leggasi 220 Battaglioni.

21 - 6, DELLA RELAZIONE MINISTERIALE 23 MARZO, aggiungi la citazione (B)

22 • 6, invece di 1861, leggasi 1862.

39 \* 5-6, sopprimere le due congiunzioni o

» 72 » 13, invece di avrà, leggasi aveva

## INTRODUZIONE

#### SIGNORI SENATORI,

L'alta Direzione che dal Marzo scorsó fino al presente Dicembre 1862 condusse le cose della Guerra vi ha presentato il Bilancio passivo pel 1863, e nella NOTA preliminare che lo precede vi motiva i profondi mutamenti iniziati nella sua relazione a capo del Decreto Sovrano delli 23 Marzo di quest'anno per la Fanteria, come vi tiene lungamente discorso delle nuove modificazioni che intende apportare all'ordinamento delli 24' Gennaio 1861 per tutte le armi dell'Esercito.

Così facendo, rende omaggio doveroso alle prerogative del Parlamento, cui compete l'esame sulla convenienza delle innovazioni nell'interesse finanziario; come è in vostro diritto sentenziare, se il già fatto dal Ministero, e quello che dal medesimo si propone, non implichi una maggiore spesa senza un evidente vantaggio, a confronto dell'ordinamento che fu in vigore fino a terminare il. Marzo di questo stesso anno. E siccome la questione è complessa, perche la parte tattica è così legata colla parte economica da non potersi assolutamente disgiungere, così avviene che volendosi portare un giudizio conscienzioso sul problema, bisognera che io vi svolga contemporaneamente i due argomenti.

Il Ministero convenendo nella massima di costituire un Esercito forte per numero, e per bon intesi ordinamenti, e dopo aver acconnato quanto era stato fatto precedentemente, aggiunge, che poteva ormai procedere well' organamento dell' Esercito con mezzi uniformi, con principii sanciti da diuturne esperienze.

Sembrerebbe a prima vista, che il Ministero del Marzo ultimo nel giungere al potere avesse trovato le cose della guerra appena abbozzate, e confuse, quando lutto era completo, ordinato, ed ogui aumiento possibile dell'Esercito-Italiano previsto, e proveduto dai Decreti organici delle diverse armi nella stessa data 24 Cennaio 1861; nè aveva bisogno di essere diversamente modellato alla Germanica, dacche si cra creato all'usanza di Francia, e a quella delle schiere gloriose di Malo-Jaroslavitz.

E che l'ordinamento in discorso fosse completo lo dimostrerò in seguito, nia frattánto me ne appello a Voi, al Paese, all'Armata, ed. in ispecial modo all'onorcyole nostro collega or ora richiamato dalla fiducia del Sovrano a reggere le coso della Guerra.

#### CAPO I.

#### DEL NUOVO ESERCITO ITALIANO.

# ARTICOLO PRIMO.

Al sorger dell'anno 1861, in quei solenni giorni in cui l'Italia prochamava a suo Re Vittorio Emanuele, mi toccava in sorte di accressere è riordinare le difese, le armi e li armati della patria, con assetto informato alla miglior scuola del secolo, e così grosso da far testa a chi contrasti i diritti e la fortuno di questa terra che Dio ei diede e che niumo ha diritto di togherci.

## ARTICOLO SECONDO...

COSA BRA AL PRIMO APRILE.

L'ordinamento delli 24 Gennaio 1861 da me proposto e da S. M. sanalonato, era nel primo Aprile 1862 del tutto completo, per cui le varie armi nel medesimocontemplate contavanos.

- 68 Reggimenti di Fanteria di tre Battaglioni a sei Compagnie attive, con tre di deposito per ciascuno dei medesimi.
  - 6 Id. di Bersaglieri, di sei Battaglioni attivi con un settimo di deposito per ciascheduno.
- 17 ld. di Cavalleria di sei squadroni attivi ed uno di deposito per ciascheduno, eccettò il Reggimento Guide, che invece di sei squadroni attivi ne numera sette, più uno di deposito.

- 1d. di Artiglieria: uno di Operai con dicci Compagoie: tre da piazza, con 60 Compagnie, quattro da campagna con 63 batterie attive, ed otto batterie di deposito.
- 28 Id. Zappatori del Genio da tre Battaglioni ciascuno con 18 Compagnic attive e due di deposito.
- 3 Id. del Treno d'Armata con 24 Compagnie attive e tre di deposito.
- 1 Corpo d'amministrazione di 13 Compagnie.
- 1 Corpe franco con sei Compagnie.

## ARTICOLO TERZO.

INIEIO DE MUTAMENTI.

Coll'ordinamento del 24 Gennaio 1861 avevamo dunque al primo di Aprile, 1862, Reggimenti 68 di Fanteria. Ogni Reggimento di tre Batteglioni: ogni Batfaglione di 6 Compagnie: ed ogni Deposito di 3 Compagnie.

Il Ministero del Marzo, ritornando, lo stesso giorno primo Aprile 1862, di pieno all'ordinamento del 1832, forma dei Regginenti a 4 Battaglioni; dei Battaglioni a 4 Compagnie, dei Depositi di una Campagnia; e vuol giungere ad 84 Reggimenti di Fanteria. (a) °

Il principio sul quale si fonda, consiste nel togliere 4 Compagnie, due attive e due di Deposito, dai 68 Regimenti esistenti, e così ha 272 Compagnie disponibili, colle quali può formare 16 Reggimenti e 16 Compagnie di Deposito : e per diria in breve, ripartire le Compagnie di Fanteria delle 17 Divisioni già formate in 21

Veggansi gli Allegati in fine.

Divisioni contre egni buon principio militare ed economico.

Seguendo le stesse massime è facile rendersi ragione, diceva uno scrittore, (b) del come il Ministero potrà aumentare il numero dei Battaglioni Bersaglieri, togliendo Compagnie dai Depositi dei loro sei Reggimenti; ed in quanto alla Cavalleria formando, per esempio, esegli otto Squadroni delle Guide, due. Reggimenti a 4 Squadroni invecè di uno, e togliendo dagli altri 16 Reggimenti a 6 Squadroni attivi due di questi per ciaseuno di quelli. — Dal che si vede come sia semplice di accrescere il numero di Battaglioni, Reggimenti, Brigate, Divisioni senza alterase la forza di un Esereito, e colla sola creazione di nuovi Stati Maggiori.

In qualsiasi modo sarà sempre vero, che la forza attuale dell' Bsercito è lungi dall'avere reggiunto quella prescritta dall' reganico qel 1861, e che con questa sisessa forza avevamo da una parte 17 Divisioni di 34 Brigate con 68 Reggimenti di Fanteria, e le armi occorrenti; più la Cavalleria, ed i Bersaglieri per una nuova Divisione, tutto questo costruttro: e dall'altra avrenimo 21 Divisione di 42 Brigate con 84 Reggimenti di Fanteria, e coll'inutile bisogno di creare degli Stati Maggiori per 16 Reggimenti, per 80 Battaglioni di linea, per sei Battaglioni Bersaglieri, per tre Reggimenti di Cavalleria, per gli Stati Maggiori di 8 Brigate, e di 4 Divisioni, e pei quadri in flac corrispondenti alle altre armi e servizi diversi che competoto alle dette Divisioni.

Se si fosse dunque attuato il pensiero di portare i Reggimenti di Fanteria da 68 a 72, come era accennato all'articolo sesso del Decreto Reale 24 Gennaio 1861. pel ziordinamento della Fanteria, p di fare una sola Divisione secondo l'ordinamento precisiente di sese, avremmo UNA PORZA MOLTO MAGGORA colla spesa in meno dei Quadri sopra indicati per tre Divisioni.

Ciò si seriveva cinque mesi fa, ed era vero in allora, e Signori, come lo è anche oggi; anzi vi si propone esattamente quanto si pronosticava, per cui le novità che si propugnano nel bilancio lo renderanno più graveso alle finanze all'infuori di ogni buona regola militare.

E siccomo i quovi ordinamenti che vi si consigliano OLTRE ALLA MAGGORE «FESA NON VI OFFRONO NEPURE, LA PROBABILITA DI FAR ENTRARE NELLE FILE UN SOI. COMO DI PIÙ, e che d'altronde il sistema é, a mio credere, errato; così non vi tacerò sul proposito una sola ragione, che valga a «sgravarni, come Senatore, di un debito verso lo Stato, di dare come ex-Ministro implicitamente all' Italia la giustificazione dell' opera mia, che lunghe veglic, e non pochi sdolori uni costava; e come dilitare di difendere l'avvenire dell' Esercito, provocanda l'attenzione della Commissione dei Bilanci, e l'opinione dei mici illustri commilitoni che siettone nei due rami del Parlamento, i quali non vorranno al l'opportunità lasciar vedeva la Tribuna in un arringo in cui si tratta del maggior lustro della bandiera.

The second of the second secon

## ्रात्म कृत्या क्रिक्त कर्म कृति । क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रिक्त क्रि स्टब्स क्रिक्त क्रिक्त

DELLA FORZA BELL'ESERCITO.

## ARTICOLO PRIMO.

SUL PIEDE DI PACE.

Nella NOTA ministeriale si comincia per ragionare sulla forza dell' Esercito, distinguendo il piede di pace, dal piede di guerra; quindi si dice del rapporto fra i due effettivi dei quadri in tempo di pace che devono essere sufficienti all'aumento che l' Esercito riceve in tempo di guerra; e tutto questo basato sulla legge Sarda, ora vigente, per la Leva, come se quella dovesse anche continuare a reggere dopo completata; l'ITALIA, e resa, come tutti vegliamo, UNA, LIBERA, INDIPENDENTE.

A me pare superflua questa distinzione del tempo di pace da quello di guerra, nelle condizioni in cui simuo, scinpre prossimi alla guerra, e con Provincia agitate come le Meridionali, che si assorbono quaer la meta delle fanterie attive; come non para ragionevole di fare il calcolo di un'Armata in tempo di pace per una popolagione di 22 milioni, quando lo sara di 25, ameno di credere che le cose presenti debbano lungamente durare.

A pace fatta, o ad Italia fatto, che per me è tutt'uno, le cose andranno ben diversamente, no si può prestabilire, e basarsi su un, 'sistema di Leva fin d'oggi, quando la Francia,' gran maestra nell'arte militare, l'ha giù cambiata ciaquo volto-in sessan', anni; per cui a me scahbra che ogni ragionamento in previ-

denza dell'avvenire è per lo meno prematuro, e quindi non può servire di base ad un ordinamento pel piede di pace, nè conseguentemente formare un serio argomento di discussione alle Carriere.

Aggiungerò che non è del tutto esatto l'asserire che si prelevavano negli antichi stati due uomini per ogni mille anime di popolazione, giacchè in tal easo sui cinque milioni del Piemonte avrebbero devuto essere 10,000 uomini di prima categoria, meutre che in mi sappia non si è mai prelevato più di 9 mila uomini, aè potuto prelevarne più di 17 mila utili tra la prima, e la seconde categoria.

Opinione generale, nata da lunga esperienza si è, che in pace non si posse togliere alla popolazione più di uno su mille anime, senza grave scapito dell'agricoltura, dell'industria, e del commercio.

L'Italia avrebbe con ciò 250,000 uomini quando fosse di 25 milioni; e siccome vuolsi da buoni principii, che i nuovi soldati fatti entrare nell'Esercite al momento della guerra, non superino il terzo dei già esistenti nelle file, che è quanto dire di 83,000, così questi e i 250,000 sogra citati formano 333,000 tra gli nomini in attività di cervizico, e quelli che si, troverauno in congedo illimitato. Ma per ottenere apuesta forza, devesi naturalmente averla tra un terzo od un quanto di più, a seconda della maggiore o minore durata della ferma per supplire alle perdite successive che le classi fanno in servizio, ossia poter contare su 400,000 uomini circa, dai quali togliendo, al mobilizzarsi dell' Sseretto per la guerra, un quinto fra Depositi, Carabinieri, uomini agli

validi, Istituti Militari, Comandi territoriali, Opifici, l'Armata attiva è combattente sarà ridotta a 320 mila uomini.

Supponendo adunque che il servizio militare si vegità in media fissare ad otto anni, si dovrebbero prelevare, ogni anno 50,000 coscritti nei tempi ordinari per la sola arrifata di terra.

Ma le güerre nei tempi che corrono sono generalmento brevi, e potrebberò chancare al subitò appelle melle file attive gti uomini della Leva in vorso; od essere in quei giorni raccotti nei Depositi; epperch, prudenza consiglia di averne altri già istruiti, o probit a riempiere i vuoti dei Corpi attivi, le che si-ottiene con un sistema: qualunque di riserve ristrette a questa pura eventualità. Adottandosi, per resemplo, il sistema della nostra seconda categoria deptro i limiti più mianti, non potrebbe essere nel totale minoro del contingente di una leva ordinaria, ossiaciti 30,000 unimini senza tener conto delle perdite durante j. cioque, anni di ferna.

Viene dopo la Marina, i di cui bisogni di personale andramo aumentando a' misura dell' accrescimento del Naviglio, degli: Arsenali, diei Porti, e delle nostre relazioni commerciali. E siccome in Francia dal contingente del 1861 si sono destinati sui 100,000 coscritti, otto mila reclute alla Marina don sette anni di ferma, se non erro, così prendendone per noi circa la metà negli otto anni di servizio, ossia 4000, e questi uniti ai 50,000 per la riserva, o seconda categoria, il contingente annuo per 25 milioni die Italiani sarchbe di 64,000 comini, giusta proporzione cella, Francia che ne preleva 100,000, sopra una popolazione di un terzo maggiore della mestra. V

Questo sarelibe un nuova sistema praticabile che in ultimo risultato corrisponde presso a pioco alla cifra proposta dalla NOTA ministeriale in cui viene fissata la forza di 212,000 uomini su 22 milioni di popolazione. Ma quanti altri sistemi non sorgeranno a pace sicura, ossia quando gl' interessi civili prevarrano sulle esigenze militari? E come credere che si potranno allora conservare le Divisioni attive, le Brigate permanenti, i Depositi dei Corpi, quando non avranno più ragiene di essere?

Voglio canchiudere con cio, che per un paese come il nostro, formato di tanti elementi diversi, non ancora unificato e completo, e sempre prossimo alla guerra, E INUTILE PRECCUPARSI. IN QUESTO MOMENTO DELLA TONZA CHE DEBBA AVERE IL SUO ESERCITO ALLO STATO DE PAER.

## ARTICOLO SECONDO.

## SUL PIEDE DI GUERRA.

Risultat dalle. Statistiche, che per ogni milione di abitanti vi sono ogni anno 10,000 giovani inscritti per da leva, e per altra parte delle leve praticate in Piemonto si calcolano al 34 per 100 gli inscritti, che, per leggo cutrano nell'Esercito, di ambe fe categorie: tutti gli altri ne sono esclusi, o per difetti fisici, o per circostanze di famiglia.

Sono dunque. 3,400 uomini che possismo levare per ogni milione di sibitanti, vale a dire sui 22 milioni del regno attuale, sono 74,800, e prendendo un numero rotondo dirò 75,000 uomini, e non 90 e più mila come crede il Ministero.

Ora sicome solevasi assegnare la metà del contingento alla prime categoria obbligata al servizio di 11 anni, e l'altra metà alla seconda categoria obbligata in tempo di guerra; od in casi straordinari a cinque anni di servizio, che è quanto dire otto anni di ferma in media, perciò si avrebbe un totale di 600 mila uomini quando utte le classi di tutte le provincie del Regno fossero sotto le armi, dai quali togliendo in media il terzo per le perdite di ogni genere che avvengono durante il periodo di servizio fino a terminare la ferma, rimareh-bero 400 mila tomini.

Ma queste neppure si può avere sul campo di battaglia che da qui ad 8 anni, perchè tale sistema non è in tutto il suo corso che in Piemonte; e schibente possiamo calcolare su 70 ad 80 mile soldati venuttei dalla Lombardia e dal Napoletano, abbiamo in contro molte diminuzioni da farsi per le spectati ESENZIONI concesse alle nuove provincie, la MAGGIGAT MITOMER avvenute dopo l'assento o arruolamento, i RENTERVIT, o i dissantoni più dell'usato; che hen compenseranno per qualche auno ancora le maggiori esenzioni fisiche di alcune delle regioni delle vecchie provincie a confronto delle attre tutte del Regno.

Sembra quindi ragionevole il pensare che anche collaleva dei nati del 1842, che è in via di esecuzione, se togliamo i soldati aventi il diritto al congedo assoluto, non oltrepasseremo: 330 mila uomini in tutto il 1863, a meno di anticipare ancora la leva di quell'anno, ossia dei nati nel 1843.

Questo che fu scritto in Luglio passato, si conferma ogni dal Ministero, quando vi dice nella precitata NOTA:

u. L' Esencito Italiano, di cui si è venutonsvolgendo sin qui l'ordinamento, non potrà raggiungere l'effettivo stabilito pel tempo di guerra (ossia 388,000 momini) colle occorrenti riserve, se non se quando le varie Provincie, del Regno concorrano a formarlo con tutte le loro classi sia di prima che di seconda categoria. Però con il sistema sin qui seguito d'incorporare la seconda categoria nella prima, esso raggiungerà nel 1863 l'effettivo di guerra, astrazione fatta delle riserve. n Dirò di più, ed è, che non confido affatto che la legge vigente sulla leva possa a lungo continuare, perche questo sistema di prelevare tutti i giovani utili è troppo oneroso agli interessi civili delle famiglie e del paese, ed il sentimento nazionale non è ancora abbastanza esteso e profondo per sopportare di buon animo un simile tributo di patriottismo, come fece questo vecchio Piemonte, che lia dato senza pretese e con una abnegazione unica: nella storia, tutta la suo gioventù, e tutto il suo peculio per la indipendenza d'Italia e la uloria del Re.

D'altrondo la legge del 1857 fu cagionatà dalla pressione del sentimento patriottico alte domandava la ereazione di controlla del la consecución di controlla del la consecución coverno stimava bene in allora di evitiro/sima che in oggi, abbiamo già per legge, fissata a 200 Battaglioni di 600 uomini, giascuno.

Verremo dunque nella necessità testo o tandi di formare una nuava legge, o di tornare a quella del 1854, che nel resoconto generale del Ministero della Guerra sulla leva del 1857 si asseriva avere essa avuto conferma di buon successo della pratica.

. Se dunque si prelevavano in Piemonte culta legge-

del 1934 da 12 a 13 milla georgia innustamente, del quell 
9 dalla cerano assegnati alla primi chegoria, e 13,00 si mini alla seconda, cità avrebbe, continunido con detta tegge, portato il contingente totalo della Armita Sarona il 11 milla uomini, dat qualla deducendosi una rezzo per 10 perdite successive della classi durante 11 periodo del 1000 sepa vizio obbligatorio, "Escretto poteva dirisi di 749,000 del vizio debbigatorio, "Escretto poteva dirisi di 749,000 del nini esta cinque milioni di mattanta," ciò che direccio più e 1221 milioni del Reguo lattrate 384,000 di monitario di mettere in compo, quando tutte le suo Provincia divestato acconda, prelevate servaltre eccezioni che quelle sabbilite dalla l'egge comune.

Even perche io, che desidero, come ogni buoni cittadino, completare l'Italia, parteggio per la legge del 1857, onde continui alnieno per un paio di anni ancora al fine di avere 330 a 340 mila uomini di Corpi tirileti e non 300, e meno ancora 600 mila; come alcettal picisamo, i quali non si potrebbero ottenere che con mezzi rivoluzionati dal passe intero fipudiati and trans lab

E etò vate, supponendo la ignerra prossima, le clienon di voglia per ciò rientirare nello stato nomiale della legge col ritandira di un'anno la leva per daretta i poco di respiro all'assa, del all'Esercito stesso, il il quale pobliche maglio istrutirsi "pierfezionarsi," etò che i sarethe assai, più utile, che quello di seguitare la mettere tiomini soprati montali, sentra ineputre dari lore il l'empo per ricomoscersi; salvo anche a far dine fecè ini on'anno, quando vi, fosse bisogno! il e mette le ini on'anno, all'alle quando vi, fosse bisogno! il e mette l'enti di anche a di

Ne mi si obbietti che in allera avremno i corpilitroppo magri di forzac e che quindi rinscircible illinsci

ria l'istruzione, perchè a questo rispondo subito, che simili inconvenienti derivano da due errori che si dovevano evitare, e che si ponno correggere. L'uno è quello di affrettarsi troppo nel mandare le classi vecchie ai loro focolari, 1° perchè il soldato anziano, è quegli che pel non interrotto contatto col giovane coscritto lo informa a quella disciplina, a quel contegno, a quello spirito che non si può incarnare diversamente, e che rese i nostri soldati così benevoli e famigliari in tutto il Regno: 2º perchè fra gli anziani si trovano naturalmente i migliori sott' Ufficiali, Caporali e scelti, i quali, dono nao o più anni di lavori del campo o degli opifizii, non avranno più l'abilità d'istruire per essere mandati al Depositi, per cui ingressati nelle Compagnie al momento di aprirsi la campagna, risulteranno in sovrabbondanza nei quadri attivi, incagliando così le promozioni in tutte le gerarchie della-bassa forza al momento in cui si sente di più il bisogno di stimolarle.

L'altro inconveniente deriva dall'essersi voluto creare dei muovi Reggimenti, quando i 68 già esistenti mancavano ancora di più di un terzo della loro forza organica, e, prova ne sia, che i quarti Battaglioni mandati in quell'epoca nel Napoletano, appena, e con grandi sforzi, potevano raggiungere la cifra di 110 momini por Compagnia, mentre secondo il ordinamento proposto nel Bilancio ne, dovrebbero avere 180.

E qui ripetero, che ad onta che la Circolare Ministeriale delli 13 Maggio scorso faccia ascendere la forza delle Compagnie d'allora a 130 uomini, tenato conto delle classi in congedo, e delle reclute cha crane ai Depositi, con tutto ciò, avevo, ed leo forti dubbi, che in oggi stasso raggiungano quel numero, probabilmente per le riforme che avranno superato qualunque ragionevole presunzione, o perché abbiano spesseggiato le diserzioni oltre ogni misura, senza contare le perdite recentemente avvenute per fine di ferma delle classi del 1830 pel Piemonte, e 1831 per la Lombardia, più la seconda categoria del 1836 per gli antichi Stati.

Diró finalmente che fu, ed è mia opinione, che l'Esercitó dovevasi certamente ingrandire con nuovi Corpi, ma a inisura che andavano ingressando uómini delle leve successive, giammai all'oggetto di ATTICARE UNA COSA PRIMA DI AVERNE I MEZZI; e che ciò sia, lo scorgerete nel proceder misurato che io tenni per accrescere e riformare al tempo stesso i vari Corpi ed Armi senza portare turbamento essenziale in ciò che andavasi costitucado; come lo rileverete dallo stesso Decreto delli 23 Gennaio 1861, il di cui articolo 6º per l'ordinamento della Fanteria è così espresso : « PROFONZIONALMENTE POI AI MEZZI CHE SOMMINISTRERANNO LE LEVE, VERRANNO SUCCESSIVAMENTE CRESCIUTI ALITAI MIOOTI ÉEGGI-MENTI DI FANTERIA DI MANO IN MANO CHE VE NE SIA POSSIBILITÀ.

In previdenza poi del possibile aumento che produrranno le leve dei nati del 1842 e 43, bastava che si fossero man mano creati quattro Reggimenti di Fanteria, dei quali due di Granatieri; un Reggimento di Cavalleria leggera, altro di Artiglieria da Campagna, e 2000 Carabinieri, seguendo il buon principio di formare e mettere anzi tutto al completo le armi la di cui educazione è più lunga. red attentiologist of another the animalities of a mission of the animality of the animalit

attentioner side to arthur est to be east to be a few attentioners. The OCSI feb is at articolorprincip and any standards.

CONDICTORI RECESSARIE AD UN BUON ORDINAMENTO.

...i, La, pratique, c'est, la, guerre, diceta Napoleone d; c lo, stesso, può dicsi per gli, ordinamenti, atteso, che in csain sanno, studiate del pari la parte materiale, che s'impara nei libri, e la parte morale, che s'impari nei quarticri, nelle marcio, nei biracchi, e più d'ogni altro, sui, caupi, in, mezzo, alle, emazioni, ed., ai pericoli, delle hattaglic.

Base, precipua di ogni, ordinamento è il sistema di leva, e, per, questo, si ha a fener conto dell'indole, e dui costumi degli subitanti, delle condizioni del suolo a del ciuna, delle leggi civili e politiche, delle tradizioni, delle allegare, infine, naturali della Nazione.

The nueste consideration ne emerge la necessità di armonizarre, con esse le leggi sull'avanzamento, sullo stato degli, l'ficiali, sulle pensioni, il codice penale, gli latituti militari; e quindi trarre dalle mistori spuole, sull'avanzamente dalla riuscita, il modo più adeguato per possere dal, piedo di pace a quello di guerra; la proporzione yoluta delle diverse armi tra loro; il, facile impiego, delle impdesime sul suolo probabile della guerra; e la composizione in fine dei Quadri dei Corpi, e delle proposizione, in fine dei Quadri dei Corpi, e delle vigitarra; and disciplina, e sull'attuzione delle milizie.

Per queste cose basta per corto lo studio, ed il criterio: ma si è dal lungo esercizio del mestiere, che si comprende unicamentes che così come la scaltà e la prina virtà dell'unuto, la disciplina sia la prina virtà dell'unuto, la disciplina sia la prina virtà del scalto ; come il animo si tempri, e si sublimi col·l'austerità dei giudizi e delle pratiche, la sobrictà delle ricompense e la severità delle pene; e come tutto questo conforato dalla vantità del giuramento alla Bandiera, l'Escretto addivenga il più forte sostegno della legge, la più valida difesa dete dirittà della Nazione, e la gioria più ambita del loro, Duce e Soyrano.

Se aggiungete una direzione che abbia por unica divisa, onore e fueltia, premio al merito, giustria per unitati, e non inclini più ai quarti della nobiltà, che ai vanti di un patriolismo

Che amor di figlio e di fratello avanza

assai difficile da constatare, perchè

Empie a mille la bocca a dieci il petto;

quando infine non la impacel autorità di nome o di popularità, avrete un escreito progenico e compatto, non a camodo di alcuno, ma all'arbitrio del miglior servizio, e non si dovrà ad ogni piè sospinto andare in traccia del Battaglione, Reggimento, o Generalt che si oreda più adatto a questa o a quella contingenza.

E schbeno, l'ultimo Ministro abbia dovuto trovare l' Escretio educato a tati principii, tuttavia gli ordinamenti tattici, ossia i mezzi più sompital, e spediti pel miglior impiago delle truppe, tali come vi si, propongono non somo astiniti, a mio credere, elle brone, norme, nè circoscritti ad una severa e benintesa economia, come un studierò di andare svolgendo in appresso.

Per, certo con ogni ordinamento si può vincere o perdere, ma la questione materiale consiste nel vincere o perdere con minori sacrifizii di sangue, e di danaro; come in diversi modi può il viaggiatore trasferia un punto all'altro della terra con più o meno economia di tempo, risparmio di spesa, e comodità di transito.

## ARTIGOLO SECONDO.

## IDEE DEL MINISTERO SULL' ORDINAMENTO.

interest to the state of the

Comprendo, il sistema Inglese, il Prussiano, e lo Svizzero, i Confineri dell'Austria, ed i Cosacchi del Don, come mi spiego il cappotto Russo; ma per le istituzioni militari mi pare più logico di cerearne luce e miglioramenti nei paesi più unisoni al nostro, anziche oltre il Reno ed il Danubio.

E diro di più; în quell'armata precisamente che non mosse più a guerra dopo il 1815, e che ridesta dal cannone del 48, del 55, del 59, passa ora in rassegna i proprii ordinamenti, se ne mostra scontenta, e si travaglia ad assestarii più compatti, ed in armania coi tempi.

H Ministero vi espane nella sun NOTA che a La soluzione di tale arduo problema (l'orditamento) era addicato dagli esempi nostrani, ed il riferente non esituva a MODELARE E Escrito Italiano sull'Escrito Sardo, il quale, frutto di lunghi e severi studi coronati da luminose prove e felici successi nella Crimea e nelle cumpagna del 1859 e 60, avvea pur servito di nuoleo alla costituzione del novielto.

· Vecchi pregjudizi! Facciamo come i Romani: che

prendevano il buono, ed adattabile dove lo trovavano, fosse sull'Ebro, o sulla Senna.

Le asserzioni Ministeriali sopra riferite non mi sembrano ne serie, ne molto esatte. Non serie: 1º perche mentre qui si dice che non si esitava a pronunziarsi sulta questione, nella relazione che precede il decreto delli 23 Marzo 1862, rivolgendosi ai militari di esperienza e di autorità contrarii a quelle idee, si asseriva invece che riservavasi ad esaminare definitivamente à tempi più opportuni quale veramente pel rispetto militure fosse la formazione, (della fanteria) più utile, e conveniente : 2º Perche seguendo tali preoccupazioni, arriveremmo a troyare che eli Svedesi dovrebbero medellare i loro ordinamenti come orano ai tempi di Gustavo Adolfo, gli Austriaci come ai tempi di Monteccucoli e del Principe Engenio di Savola, i Francesi come al tempi di Turenne, ed i Prussiani come ni tempi di Federico: e vedete, che io vi cito enoche gloriose, e non vado a pescarle ai giorni di Alessandro, di Annibale, o di Cesare.

E perche nou ritornare, secondo la stessa teoría, at sistema di Villamarina, giacche l'Armata Sarda nel 1848 h, come sempre, combattuto valorosamente, e con slancio ammirabile?

Dico poi, che la tale asserzione non è esatta, perchè in Crimea avevamo Compagnie, Battaglioni, Reggimenti, Brigate, tutto provvisorio, ed alquanto diverse dall'organico, tanto nei suoi elementi, come nella sua forza, e nella sua composizione; ed altronde la guerra su di posizione, ne chessi a manovráre battagliando.

Nel 1859 poi non esistevano Depositi, e dovettero

improvvisarsi; per eni la riserve ci reggiunsero a guerra finita : pel 1860 avevano Reggiunent, dai tre, e. da quattro, Battaglidori, c. questi, e quelli di forse differenti della quanto ai severi studi, do acredo im probas ma di pubblica, ragione; del mis seppia, non vi furono che quelli promessi, dal Generale, Bava, dope il 1849 nel begre periodo del guo all'inistero, studi che dicelero ina visultato ben diverso da quello cui si è modellato di si-stema che nel bilamio, si propugna.

Ne si creda, che per l'ordinamento da me proposto, e da Sua Macstà sanzionato, io non abbia preso anticipatamente da diversi ed illustri nostri Generali criterio e consiglio : e che prima e dopo non ne abbia ragionato con Capitani d'ogni lingua, consumati nel mesticre e nelle battaglie a facialed the ottobe over Dirò in fine, che il sistema proposto non è per anco l'esatto organico Sardo del 1852, perchè se ne ha le forme, ne differisce però in taluni elementi che si è creduto di poter alterare onde sfuggire probabilmente alla censura economica, come vedremo in seguito. E vero, come vien detto nella NOTA Ministeriale, che l'Escreito Sardo ha servito di nucleo alla costituzione del novello, ed io sono il primo a rendere omaggio a quelle vecchie legioni, resti memorandi di molte e gloriose battaglie; perchè unicamente sopra una basc tanto solida poteva in così breve tempo sorgere a tanta potenza la nostra Armata, simbolo il più schietto delle virio cittadine, della brayura Italiana, e dell' anità della Patria. firms o fully sun community into a mit after male

È per ciò stesso io deploro, che tante virtù delle nostre milizio potessero mai essere menomate dal gran refitutoi iddi inclinarsi, come iglio antichi Romani, dagli ceempti gloricoi delle istituzioni militari dei figlio più fortunati della ragza datina, anziche inspirarsi alle compassate ordinanze della razza Germanicano un un'il i della razza della razza formanicano un un'il i della razza formanicano un un'il i della managia un'il producti para della razza formanicano un'il productione della razza formanica

the are non sale , ARTICOLO TERZO, LAPI on the FE illeb

the state being a colour of the property of the state of

Nella nota al bilancio il Ministero dice che le considerazioni, iche più apocialmente indusero a tali mutamenti, vennero ampiamente svolte nella relazione che precedette il Regio-Decreto 33. Marzo 1803, e nella successiva 29. Giugho dello stesso anno; ma che lo scope principale, era quello di mantenere il organamento istesso el quale era stato accresciuto, ed ciucato il nucleo dell' Esercito Iuliano; una sola innovazione credendosi necessaria, quella cioè dei depositi permanenti.

di Lasciando a più tardi di constatare, che i mutanienti si estesero ad altro, cose di non liere importanza; vedinimo frattanto quali ragioni siano state addotte pri fiustificare, simili proposte, e se esse derivavanto da un unico principio, o ac invece uon ai produssero su cessivamente, preconcette, dall'idea, di ritornare all'ordinamento del 1832, che meppure è stato integralmente mantenuto: e, vediamo, se altre, ragioni non furano addotte per solo comodo dell'argomentazione onde giungere al fine che il Ministero si proponeva, come per esempio succede nella sua Relazione delli. 29 Giugno di quest'anno, tutta appeggiata al supposto di trovarsi nel dovere di fare quattro nuove Divisioni, concetto, che si riporte ad-altra relazione dello stesso Dicastero la data 27 Mazzo 1862, colla quale

vuole apparire in dovere di adebitanti da un obblige da mo assante come Ministre della Guerra davanti alle Camera dei Deputati nella sedata delli 19 Aprile 1667, ciò che è aflato erroneo:

Cosa si dice nella relazione che il Ministero cita, delli 28 Marzo 1861 ? Si tibec al Re, che non essendo compiuta l'arganiscazione, dei Regimenti di Fanteria in tre Battaglioni da 6 Compagnie, e perchè non si protragga questa irregolare discrepanza fra Fordinamento effettiva e quello prescritto da S. M.; era (il Ministero) venuto nel divisamento di proporre che le 18 Companie attive, che al di prinio Aprile si troverebbero formate in ciasotin Reggimento...; è tre giorni dopo in una circolare soggiungova, che le dicinascettesime e diciottesime Compagnie rimariebbero provovismente aggregate, la prima al terso Battaglione, e l'altra al quarto Battaglione.

Dunque vi erano queste diciassettesime e diciottesime Compagnie? Dunque il Ministero non era ben bene esatto, asserendo in altre luogo della sua citata relazione, face coe il nuovo brdinamento face esatta mandato ad effetto, si sarebbe astenuto dal cambiarlo. Come conciliare questa asserzione, colla proposta che lo stesso Dicestero fa attualmente nella NOTA dele bilancio di annallare il fatto con puro en artuato del Reggiunenti di Cavalleria?

E come non dovevano esservi le suddette Compaguie, se il Ministro Della Rovere aveva ordinato con Circolare delli 21 Febbraio che fin d'allora il formassero i quadri, delle seste Compagnie le quali dovevaciscre delinitivamente costituite al primo Aprile ? Si asseri, che il Ministero della Guerra non froppose estacolo alla formazione delle Compagnio 162, 177 e 187, má si saggiunse essere pur vero che al prime Aprile parecchie Compagnio dovevano da un Battaglione ipassere ad um altro, esche in questo transita di Compagnio, in questo passaggio di Ufficiali e soldati da un Battaglione all'altro era la reale mutazione delle cose.

Per chiunque conosca l'organico di un Reggimento, è chiero, come nessana difficultà potesse presendare la cosa sotto questo punto. Infatti le vere difficoltà consistono nel passaggio di Uniciali, o di uomini dalle varie Compagnie. per formarne delle aueve, e queste difficoltà già crano state risolte. Sequendo le presertizioni Ministeriali delli 21 Febbraio: ogni Compagnia avven ricevuto il numero che le spettava nell'ordine di battaglin, gli Stati Maggiori dei tre Battaglioni erano già di totto costitutti da lunga pezza, quindi lo stabilire semplicemente il passaggio di Compagnie da un Battaglione ad un ditro dello stelso Reggimento non presentava ombra di ostacolo, perche l'unità amministrativa non è già il Battaglione, ma herisi la Compagnia.

D'altronde mettende ad esceuzioné il sistema d'ordinamente del Marzo 1862 si dovettero egualmente escguire i passaggi di Compagnie di uno ad altro Battaglione, di più si dovettero ercare gli Stati maggiori, di un quarto Battaglione, ell'in fine le Compagnie diciassettesime e diciottesime di ogni Reggimento colla formazione di nuovi Corpi dovetteo certamente cambiare l'intestazione di tatti 1 dero registri, libretti e carter e intestazione senza fur casad del davoro ingente, per passaggio di Compagnie da un Reggimento ad un altros d'onde, è evidente; che le diffisoltà furono maggiori applicando il nuovo ' ordinamento, manzichè lasciar compiero quello nd at engineer cover pur core the at parties better Dire poi che un ordinamento, il quale comprende tutte le armi, e che ha costato quattordici mesi per conderlo a capo, non fosse completo, perche mancavano sette giorni onde una Compagnia di ciascun Battaglione già preparata e formata, ricevesse la sua consacrazione amministrativa, e ciò per condannarlo, annullarlo e sostituirlo con altro, non pare cosa ne esatta, ne giusta, ne utilet ficialism 46 a libright I or sales are ton toronte. Ministero riconosce nella sua relazione del Marzo i notevoli inconvenienti che producono sempre le troppo frequenti mutazioni, e mentre dice questo, disfa nello stesse giorno primo Aprile 1862, ciò che nel preciso e medesimo giorno sarebbe stato completamente ATTUATO. Non só poi come si possa eliminare un sistema per sostituirio con altro affatto diverso, cominciando per confessare, come fece il Ministero, di non voler entrare nella discussione del merito intrinseco della formazione dei Battaglioni in sei Compagnie, in considerazione degli argementi che hanno consigliato siffatto ordinamento, il quale nell'opinione di parecchi militari d'esperienza ed autorità militerebbero a favore di quella formazione. Questo farebbe supporre che mancarono le ragioni tecniche de opporre a quelle addette, in via tattica ed economica nella relazione che precede il Decreto d'ordinamento del 1861, riconosciute per tali da distinti militari, come il Ministero fu condetto a confessare. mo Mahin altro luogo della medesima relaziono si dà per ragione della proposta al Re, quelli di aumentare i quadri dell' Esercito regolare iu proporzione del numero degli Ufficiali dell' Esercito meridionale; o per essere più esatti del Corpo Volontari, italiani.

Su questo mi permettero di osservare che una consimile teoria di aumentare i quadri di un Esercito in proporzione degli Unicali esistenti in sopra numero è affatto nuova, perche si è sempre visto rimpiazzare degli Ufficiali a misura che ne mancano nei Corpi, ma non si è mai veduto, nè udito, nè letto, che si debbono ereare dei Corpi per impiegare degli Ufficiali.

Eppoi, come conciliare questa necessità del Ministero, quando nel tempo stesso promoveva nell'Escretio regolare 68 Capitani a Maggiori, per dar lorò il comando dei quarti Battaglioni dei 68 Reggimenti esistenti?

Pare che questa non lieve promozione avrebbe dovuto risparmiarla, se era così premuroso di collocare i nuovi Ufficiali riconosciuti.

In Francia dopo le guerre dell'Impero, rimasero, salvo errore, 20,000 Ufficiali eccedenti ne quadri della nuova armata, e Saint Cyr andò mano a mano eliminandoli, mettendo gli uni in ritiro, attri in riforma, quelli in disponibilità, questi in aggregazione ai Corpi; cosicethe in pochi atni ognuno aveva fissata la propria sorte; come fu fatto presso a poco nell'Esercito Sardo dopo la Campagna del-1849.

Aggiungero pol, che nel caso presente sarebbesi incontrato più consentanco alle buone regole lo impiegare pece a poco i nuovi Ufficiali trovati più idonei, dando loro una parte dei posti vacami, lasciando l'altra parte all'avanzamento; altrimenti assegnando tutte le vacanze al rimpiezzo si scoraggiano le nobili ambizioni, le clette capacità, ed i lunghi servizii di coloro che si trovano nelle file; dacchè nella vecchia Armata vi sono ancora molti Capitani che erano già Ufficiali nel 1849, e che hanno fatto 7 campagne.

#### ARTICOLO QUARTO.

#### ALTRE RAGIONI DEL MINISTERO.

In altra relazione del Dicastero della guerra, la quale precede un Decreto 27 marzo, vi si dice, cho colle sole reclute che furono prelevate, sia nelle Provincie Meridionali, sia nelle Provincie della Media. c. Alta Italia, l'effettivo della bassa forza è cresciuto a segno, che torna necessario aumentare i Quadri dell' Esercito e ricoccare l'organizzazione stabilita col Regio Decreto del 24 Gennaio 1861.

Mi perdonerà il Ministero, se non ammetto elle si abbia in tutto quest' anno, comprese le stesse Classi in congedo, tale soprannumero di uomini, non solo per creare nuovi Corpi, ma neppure per raggiungere l'organico del 1861.

Concedendo al Ministero ció che non è, e di molto, che anche si trovasse con un soprannumero di forze, non vedo come questo fatto lo obbligasse a rioccare l'erdinamento del 1861, ossia annullarlo per erearne uno nuovo, che tale è il ritocco. Parrebbe a me più conforme, che avesse create prima delle nuovo Compagnie Corpi esistenti per unirle successivamento in Battaglioni, ed in Reggimenti a misura dell'accrescimento, come era stato previsto, e preservitto colil art, 6 del Pecreto 24 Gennalo 1861.

Ed ora cosa dice il Ministero? Che si è cambiato l' ordinamento per modellare l' Escreito Italiano sull' Escretto Sardo. Certo, almeno con ciò, niuno rimarrà sorpreso, perchè tutti lo sapevamo fin dal Marzo scorso; ma che sia stato bene il tacerlo fino ad ora, e prudente il farlo, lo sentenzierà la Nazione: e che il nuovo ordinamento della fanteria non regga all' esperienza di unu grossa guerra, piuttosto a lungò guerreggiata, ce lo dirà l'escreito dopo la prima campagna.

#### CAPO IV.

#### DELLA FANTERIA SUL PIEDE DI GUERRA.

Questa povera fauteria, che ha il gran torto di vincere le battaglie, come si asserisce dicesse per ironia Buonaparte ad Umeiali d'altre armi, merita di essere profondamente studiata, e da commi specialemente della fanteria, perché sia colla minor spesa più convenientemente ordinata.

#### ARTICOLO PRIMO.

### DEL BATTAGLIONE.

Il Battuglione è l'unità tattica della fanteria: con esso si marcia, si manovra, e si combatte: deve quindi avere la dovuta forza e mobilità, e per simili circostanze Napoleone I fissava la forza del Battaglione in campagna ad 850 uomini che è pure l'attuale organice francese, quando si consideri che sulle 24 Compagnie del Reggimento con un totale di 3000 uomini, se ne tegli l' ditavo di questa forza, per corrispondere alle sei Compagnie del Deposito, ciascuno dei Battaglioni attivi risulterà di: 830 uomini.

Il numero minore, che tutti abhiamo osservato nei Battaglioni francesi, tauto in Crimea, côme in Lombardia, doveva provenire dall' aumento dei quadri avenuto in quell' Escreito per la creazione della Guardia; ma pare vi abbiano già rimediato coll'ultima formazione della Riserva, per eui nelle prossime guerre vi è ogni probabilità di credere che i Battaglioni francesi si presenteranno coll' intera forza prescritta dai loro regolamenti.

Dalle statistiche militari risulterebbe, che nel Belgio i Battaglioni hanno 876 uomini ciascuno; in Austria 1204, in Prussia 1002, in Baviera 876, nel Wurtemberg 928, in Sassonia 906.

Coll'ordinamento 1861, i Battaglioni attivi avevano la forza di 900 uomini, col sistema del 1862 i Battaglioni risultano invece di 720 uomini; abhiamo adunque che in quanto alla forza del Battaglione, nè il sistema del 61, nè quello del 62 sono d'accordo coll'ordinamento del 1852, a cui il Ministero intende modellarsi, fissata pel medesimo a 600 uomini; come è pur vero che il Battagliane; come ora si vuole, è più debole di tutti quelli sopra indicati, mentre la forza del Battaglione da ne fissata sta in mezzo dei medesimi.

Il Generale Bava, che serviva da 40 anni nella fanteria, e che aveva comandato un Corpo d'Armata nella guerra del 1848, aveva presentito le difficità sopra enunciale; epperciò presentava il 22 Ottobre 1849

alla firma del Re il riordinamento della fanteria; ed il Decreto cominciava con queste parole: Finche ultimati gli studi che a tale effetto si stammo facendo dalla Commissione a questo fine istituita col Decretto delli 29 Maggio del corrente anno, riesca possibile di dare all'Armata quel compiuto ordinamento difinitivo che sia conveniente..... i Reggimenti saranno provvisoriamente di 3 Battaglioni, e questi di 3 Compaguie.

La citata Commissione presieduta da S. A. R. il Duca di Genova, essendo relatore il Cenerale Conte Broglia, gia Ministro che era stato della Guerra, Ispettore di fanteria, dopo di aver sentito il parere delle singole Commissioni di tutti i Reggimenti, veniva nelle stesse conclusioni del Cenerale Bava; dal che si scorge come ognuno fosse penetrato, che tenendo le Compagnie nei limiti voluti di forza, il Battaglione doveva averne più di quattro, ond'anche distaccando una Compagnia, o volendo coprirsi con cacciatori, il Battaglione rimanesse di una forza discreta.

E vi è luogo a credere che il Generale Bava sarebbe venuto più tardi nella stessa sentenza del Generale La Marmora, che è pure la mia, che cioè le formazioni per essere complete, debbono essere di numero pari, e non di numero impari; e che quindi avrebbe aumentato i suoi Battaglioni ancora di una Compagnia per pottarle a sei invece di cinque.

Vediamo ora cosa si pratichi nelle armate di Europa, e principalmente in quelle che hanno maggiore affinità colle nostre istituzioni, i nostri costumi, il nostrò earattere, iè il nostro suolo.

La Francia da 70 e più auni in guerre quasi con-

tinue, ebbe in questo secolo il suo esercito organizzato da Napoleone I, poi da Saint Cyr, e quindi da Soult, ed entrò ed entro in campagna coi Battaglioni di sei Compagnie.

La Spagna vien dopo per le molte Campagne sostenute nel medesimo periodo di tempo in America ed in Europa, ed i suoi Battaglioni, che anche ultimamente fecero così bella prova contro il Marocco, sono di sei Compagnie.

L'Austria che ha un Esercito di certo rispettabile per scienza e solidità, ha i Battaglioni su sei Compagnie. Lo stesso dicasi dei Belgi, dei Bavari, e degli Svizzeri.

La Svezia; se non erro, ha cinque Compagnie per Battaglione, ed in quanto alla Russia ed alla Prossia, è inutile parlarne, perchè stanno riorganizzando i loro Escretiti: e ciò solo dirò, che schbene amministrativamente avessero fino all'anno scorso, e credo che abbiano ancora, i Battaglioni a 4 grossissime Compagnie, sul campo di manovra, tatticamente considerate, sono in Russia cinque, ed in Prussia sei: e se i Prussiai al campo di Cologne nel 1861 non formarono che una Compagnia colla terza riga, sarà per la debolezza dei Battaglioni in tempo di pace; giacchè è naturale, che se le altre due righe formano quattro Compagnie, la terza debba formarne due.

Lascio di parlare dell'Inghilterra, poiché tutto il suo organismo è immedesimato col loro sistema politico e navale; ma in Italia stessa avevamo sei Compagnie per Battaglione a Napoli, e lo stesso in Toscana fino al 1830.

... Alcuni dicono che nel Piemonte stesso il Battaglione

a sei Compagnie aveva fatte eattive prove; ma il come io nol saprei, dal momento, che talé organizzazione venne abolita nel 1839; per cui niuno della presente generazione l'ha certamente esperimentata in guerra.

Se poi vuolsi riferire alla sua poea mobilità, ciò dipendeva dall'ordinamento su tre righe, ordinanza in oggi
già disusata presso noi stessi, e che Napoleone I condannava fin dal 1813, preserivendo con ordine del
giorno 13 Ottobre di detto anno, che tutta la fanteria
si ordinasse, su due righe. Ciò che risulterà all'evidenza
da quanto dissi e verrò divendo, si é, che il Battaglione
a 4 Compagnie, qualora vogliasi di un numero adeguato
di uomini, dovrà avere le Compagnie troppo grosse, e
quindi non maneggevoli; che se si terranno le Compaguie al numero voluto di forza, il Battaglione rieseirà
troppo debole.

#### ARTICOLO SECONDO.

### ESAME TATTICO SUL BATTAGLIONE.

Il Battaglione a quattro Compagnie non vi permette di fare distaceamenti, come accade soventissimo in guerra, senza scomporre e sformare la stessa unita tattica.

In quanto alla sua mobilità, è naturale che le quattro Compagnie grosse del tal Battaglione, sistema 1.862, saranno più difficili a muovere che quelle minori prescritte dall'organico 1801.

Nelle formazioni centrali col Battaglione a quattro Compagnie, avrete l'inconveniente, che nessun Capitano comandi la propria Compagnia. E quale confusione poi non si potrebbe ingenerare in un Bettaglione il quale piegando indictro per portarsi sulla nuova linea di Battaglia, lo coglicsse in marcia e sul fianco una carica della Cavalleria nemica?

Nelle marcie di colonna per Compagnia molto usitate sul teatro di guerra in Italia, fra terreni angusti e
frastagliati, la più grossa Compagnia del Battaglione a
quattro Compagnie, sistema 1862, sarà maggiormente impedita della più piccola del Battaglione a sei; mentre se
avvenga di marciare sopra un suolo più aperto, dove il
fronte della Colonna può allargarsi senza inconveniente,
voi potete col Battaglione di sei Compagnie formare la
Colonna per Divisione, che sarà in tal modo meno danneggiata dal Cannone nemico, e ci troveremmo in accordo colla massima giù ammessa in oggi dagli uomini
di guerra, che debbasi manovrare in ordine meno profondo che pel passato in causa delle armi rigate.

Ne dicasi che col Battaglione di quattro Compagnie si possa marciare per Divisione; dacchè se tale Colonna fosse attaccata in marcia dalla Cavalleria nemica, non potrebbe colle due sezioni formare instantaneamente il Quadrato.

Alcuni obbiettano contro il Battaglione a sei Compagnie, che la lunghezza del suo fronte spiegato in battaglia oltrepassa i limiti voluti perche la voce del Maggiore possa essere ben intesa dall'uno all'altro estremo della linea; e perche la marcia in battaglia si faccia in huona ordinanza.

A ciò parmi potersi rispondere, che se sul campo di manovra a tempi quicti i Colonnelli si fanno intendere a quattro Battaglioni, siano pure piccoli, non si capisee come i Maggiori non possano essere uditi da un Battaglione, sia pur anche sul piede di guerra.

D'altra parte, tutte le truppe del mondo pochi giorni dopo essere entrate in campagna soffrono una diminuzione di un quinto fuori fila per motivi di salute, oi servizio; per cui il Battaglione che dovrebbe, per l'organamento del 1861, avere 900 uomini, rimarrà con 720 ad 800, anche aggiungendovi le vecchie classi che accorreranno sotto le armi; e secondo ji sistema 1862 di 720, rimarrà con 370 a 630; ossia il primo avrebbe una fronte lunga 180 a 200 metri, ed il secondo da 144 a 160 metri, quello suddiviso in sei parti con 26 Ufficiali, questo in quattro parti con 18 Ufficiali.

Se a questo voi aggiungete, che in una giornata campale, i Battaglioni, quando fermi, saranno masati, purche
loutani o coperti dalle ofices nemiche, altrimenti si spicgheranno: e che se hanno a portarsi avanti lo faranno in
colonna per attaccare in simile ordinanza, o per spiegarsi
la dove vuolsi rompere il fuoco, o attendervi l'assalto e
ripostarlo alla baionetta: in tutti questi casi, dico, potrà
maneare l'approposito e l'iniziativa del Capo, ma non
sarà certamente frainteso dai suoi inferiori per pochezzadi voce, giacchè i parlari prima, e il pericolo alla vista,
metterà ognuno in avvertenza, e premunito sul da farsi.

Rispetto poi alla marcia del Battaglione in battaglio, per instruita che sia la truppa, per piccolo che sia il fronte, e per piano ed aperto che sia il terreno, non si potrebbe prudentemente eseguire che per un tratto assai corto; e quindi qualche metro di più o di meno nella lunghezza della linca non può influire sulla maggiore o minore riuscita della manovra.

# ARTICOLO TERZO, te paralle del ra

and a fift a little to three but he

## DELLA COMPAGNIA. " 1 611 . 1

Le Compaguie grosse, dicono gli scrittori militari, no sono che uno sclupio di uomini, ed ingenerano confusione; le compaguie piccole costano troppo, e tolgono ogni confidenza di riuscita a chi le comenda; i loro limiti, minimo e nassimo, sono stabiliti dall' universale, fra i 120 e i 200 uomini a seconda della loro formazione su due o -tre righe:

Per tenermi agli esempi nostrani, dirò che il Generale Baya ed il Generale La Marmora avevano notato nella guerra del 1848 il grave inconveniente di avere le Compagnie a 250 uomini, e perciò le vennero diminuendo, a talchè nel primo novembre 1849 furono ridotte a 180 uomini, ed in seguito essendosi sperimentato che le Compagnie non crano ancora ne maneggevoli, nè facili da contenersi nella disciplina, coll' ordinamento del 1852 furono ridotte a 150 uomini con 4 Ufficiali sul plede di guerra, come risulta dalla nostra teoria; lo stesso che venne fissato nell'organizzazione del 1861, e che il Generale La Marmora riconfermava nella seduta 23" Marzo 1861, quando diceva: l'Onbrevole Ministro ammette pure le Compagnie a 150 uomini come io le ammetto, e sono fermamente di questo parere, non solo per l'immensa economia che si ha; ma cziandio perchè si ottiene sempre unu migliore consistenza.

I Francesi hanno le Compagnie su due righe, ce della forza, in guerra, di 130 uomini circa con tre Uf-

Sciuli. Gli Anstriaci le avevano, non è molto, di 200 nomini su tre righe.

Nell'ordinamento del 1852 come in quello del 1861 con un Ufficiale di più dei Francesi, e colla stessa loro formazione su due righe la Compagnia. è stata portata a 150 uomini, maximum della sua forza.

Speravo che l'ultima Amministrazione governativa non si sarebbe rifutata a quelle due Autorità, ed avrebbe ricenosciuto, che l'oltrepassare il limite di 130 nomini per Compagnia, sarebbe in pregiudizio del buon andamento della istrizione e della disciplina: ma vedo, dalla proposta che fa nel Bilancio, invece di diminuirne la forza, vuele accrescerla ancora da 172 a 180 nomini.

Se il Ministero opinava, che la Compagnia di 150 uomini stabilita dell'ordinamento 1861, come da quello del 1852, fosse versuente piccola, non aveva che ad atmentaria nella misura che stimasse con un semplice Decreto, dacchè i quadri della Compagnia nell'un sistema come nell'altro sono nguali.

.Or bene: riportando i 207 nomini, che vuole in più la ogauno dei suoi Reggimenti, nelle 21 Compagnie di oiascuno dei miei, sarebbe risultato che ciascuna di dette Compagnie avrebbe avuto 160 nomini invece di 130: per cui vedete come sarebbe stato più semplice pel Muristero l'aver lasciato i 68 Reggimenti tali quali erano; piuttosto che riordinarli di altro modo, e in diverso numero.

díscorso, ed a scusare la forza di 180 uomini che propone per le Compagnie, dà per ràgione, che in campagna offrono sempre una diminuzione del quinto, come tutti sappiamo, di modo che verrebbero ridotti a 144 uomini.

In questo vi è una preziosa confessione, ed un errore: confessione, perchè si conviene implicitamente, essere la Compagnia a 180 uomini fuori del consucto, e che veramente non dovrebbe in aleun easo oltrepassare i 150 uomini: vi è un errore, perchè quella diminuzione naturale e momentanea deve essere compensata e supplita dalle buone Riserve e dai forti Depositi, quelle per mettere, e questi per mantenere al completo le diverse Armi delle truppe all'aprirsi e durante la campagna, risparmiandosi così, nei tempi quieti, braccia al lavoro, e spese ullo Stato: ed è in tal modo come uno si rende ragione delle Classi in congedo temporario.

La Francia stessa ehe, per avere estesi i quadri dell'Armata ai nuovi corpi della Guardia Imperiale, si risentiva della deficienza di bassa forza, ha creata una riserva a somiglianza della nostra seconda categoria onde potere, io penso, raggiungere l'organico preseritto.

Finalmente l'amministrazione essendo per Compagnia, secondo il nostro sistema, sarà essa tanto più facile, quanto minore è la forza della Compagnia stessa; per eui anche sotto questo rapporto vi è un vantaggio nel sistema del 1852, e in quello del 1861, sull'attuale del 1862.

Non è quindi esatto l'asserire, come fa il Ministero nella sua NOTA, che la sola innovazione all'ordinamento del 1852, che egli credette portare nella fanteria, sia stata quella dei Depositi permanenti. Farò per ultimo osservare, avere l'esperienza fissato, che gli Ufficiali nella fanteria di linea devono essere almeno nella proportione di 1 a 40, colla bassa forza; per cui la Compagnia di 180 uomini sarebbe difettosa anche sotto questo aspetto, perchè oltrepasserelbe il limite sopra citato.

#### ARTICOLO QUARTO.

#### DEL REGGIMENTO E SUA FORZA.

Il Reggimento considerato come la grossa unità amministrativa, non può dirsi assolutamente entro quali limiti di forza, e numero di Battaglioni debba restringersi; ma se si considera come seuola tattica per salire a maggiori comandi, o si esamina come parte della Brigata, non so che nessuna Nazione lo abbia stabilito a maggior forza di 3000 nomini, conseguentemente di due, o di tre Battaglioni.

L'Austria stessa, che allo scopo di mescolare le truppe delle diverse nazionalità, formava le Brigate, per esempio con due Battaglioni Ungheresi, uno Italiano, uno Boemo, ed un Battaglione di Tirolesi, ò di Confinari, aveva prima i Reggimenti di fanteria a quattro Battaglioni attivi eol carrispoudente Deposito, ed ora i Battaglioni attivi li hanno ridotti a tre.

Vede dunque il Ministero, che tanto colla forza di 3174 uomini, che coi suoi quattro Battaglioni attivi avrebbe oltrepassato i limiti ammessi nelle altre Armate.

Ma v'ha di più, ed è che nel suo ordinamento del 23 Marzo di quest'anno prescriveva il Reggimento di 2967 uomini di bassa forza compreso il Deposito; mentre nella sua NOTA al bilancio lo vuole di 3174 uonini, motivando questo aumento di 207 uonini per Reggimento, dalla necessità in eni si crede d'inquadrare la fanteria in 84 Reggimenti; su di cha io non muoverò questione, perché ogni calcolo che si voglia fare con esattezza sui prodotti delle leve saranno per qualche anno più ipotetici che reali: e ciò che unicamente converrebbe per non errare, sarebbe il tenersi sempre al disotto del probabile.

Supponiamo pure, ciò che io non credo assolutamente, che il Ministero abbia oggi stesso, tuttar quella
forza che egli stabilisce nella sua NOTA, in tutto il 1863;
e vediamo se dal 1º Aprile scorso in qua, ammentando
di altri quattro Reggimenti solo i 68 completi atruabili
in quel giorno, questi 72 Reggimenti di 3. Battaglioni
a 6 Compagnie ciascuno, con 3 Compaguie di Deposito, non avessero potuto ammettere uni loro quadri
scuza scapito dei principii tattici, e con grande-couomia, quelli stessi uomini di bassa forza, che per inquadrarli debitamente in Reggimenti da quattro Battaglioni
a quattro Compagnie ciascuno, con una di Deposito, la
superiore Amministrazione della guerra si crede nella
necessità di averne 84.

Difatti la forza organica del Reggimento, che ora vi propone il Ministero, è di 3174 uomini; mentre che col Decreto del 1861 era di 2882 uomini di bassa forza; e da qui risulta di conseguenza che il Reggimento vej luto nel bilancio del 1863 avrebbe 292 uomini più di quello da me istituito.

Ora dico: nell'ordinamento cho adesso si difeade nel bilancio, vuolsi che la Compagnia di Deposito sia di 84-nor wini di bassa forza; ma col sistema du me seguito si hannettre Compagnie del complessivo numero di 183 uomini: sono adunque 99 uomini che si hanno a toglicre sui 292, ossia rimarranno 193 uomini da distribuirsi nelle 18 Compagnie attive, le quali, o dovendo così aumentare di dioci ad 11 uomini, o sarebbero riuscite di 136 a 157 uomini di bassa forza invece di 1416.

Che se poi avesse il Ministero creduto utile che quell'aumento di forza cadesse anche sulle Compagnie di Deposito del sistema 1861, non aveva che da anmentarle da 45 uomini ad 81, ossia aggiungere in ciascuna di esse tre Compagnie di Deposito 39 nomini, ciò che avrebbe dato un aumento totale rielle medesime di 1417 uomini.

Togliendo in questo caso dai 292 uomini ehe sono in più nei Reggimenti del 1862, i i 17 sopra detti, rimarrebbero 175 uomini da distribuirsi nelle 18 Compagnic attive, ehe è quanto dire 9 uomini per ciascuna di esse, lo che le avrebbe portate a 155 uomini.

Il Battaglione adunque di 6 Compagnie attive sarebbe stato di 930 a 942 nomini, invece di 900, da cui togliendo il quinto per la diminuzione che si calcola all'entrare in campagna, il Battaglione sarebbe rimasto da 792 a 804 nomini senza useire dai limiti voluti dalla tattica.

Se a questo si aggiunga, che col sistema del 61 si hanno tre Compagnie di Deposito, che ponno raccogliere due terzi di più di coseritti che non possa farlo la unica Compagnia del sistema propugnato dal Ministero, verreto facilmente a conclinidere, che col sistema del 1861 si la sopra quello del 1862 grande risparmio di spesa, forti Battaglioni, e maggiore facilità di raccogliere le classi, ed i coscritti, e perciò di riempire ed alimentare i Reggimenti in guerra.

#### ARTICOLO QUINTO.

### CONFRONTO E COSTO NEI DUE SISTEMI.

Confrontiamo ora il numero degli Ufficiali di ogni grado, e sotto Ufficiali degli 84 Reggimenti secondo il sistema Ministeriale, con quello dei 72, a cui volevansi portare i Reggimenti del sistema 1861, e si scorgerà (c) che il sistema Ministeriale la in più 532 Ufficiali, fra i quali 12 Colonnelli, 12 Luogotenenti Colonnelli, e 48 Maggiori, ed la in meno 84 Capitani, 84 Luogotenenti, e 168 Sottotenenti, ossia 336 Ufficiali: differenza a carico del sistema Ministeriale 552—336=216 Ufficiali.

In quanto ai graduati di bassa forza e tamburini, se confrontiamo i due sistemi, risulterà, che il Reggimento di 4 Battaglioni a quattro Compagnie attive con una di Deposito, risparmia sul Reggimento di tre Battaglioni a sei Compagnie attive con tre di Deposito, 3 Furieri, 3 Caporali Furieri, 39 Caporali, e 10 Tamburini per ogni Reggimento, per cui risulterebbero a carico dei 72 Reggimenti da me voluti, 216 Furieri, 1296 Sergenti, 216 Caporali Furieri, 2808 Caporali e 720 Tamburini: totale graduati di bassa forza e Tamburini 4256.

Ma il Ministero coi suoi 84 Reggimenti avrebbe 12 Reggimenti in più dei mici; e siccome per ognuno di essi si trova con un effettivo di 505 graduati di bassa forza da Eurieri maggiori fino a Tamburini, così avrà 500X12=6060 di detti Graduati che io non abbi-sogno, dunque anche sotto questo rapporto saranno 6060—4256=1804 graduati in più di bassa forza di cui necessiterà il nuovo organico della Fanteria per lo stesso aumero di soldati; lo che cagionerà una spesa non indifferente a carico del sistema Ministeriale da aggiungersi a quella dei 216 Ufficiali sopracitati.

Vediamo all'ingrosso per non stancare la vostra attenzione con minuti calcoli, cosa in complesso spenda di più il Ministero in seguito al nuovo ordinamento per la sola Fanteria.

Lasciando a parte per un momento la questione tecnica dei Reggimenti, Battaglioni, e forza delle Compagnio nei duo sistemi, che ordo avero ampiamente sviluppata; e supposto di avere un numero uguale di soldati semplici nei due casi, vediamo cosa ei costino i quadri in Ufficiali e Graduati di bassa forza, Musici e Tamburini net due sistemi, e prendiamo i dati da un giornale, che è nato sotto l'egida del Ministero passato, ossia dell' Italia Militare:

La spesa del quadro di un Reggimento, di Fanteria secondo il Regio Decreto del 24. Gennaio 1861 (di 18. Compagnie attive, e 3 di Deposito) è di fr. 501,930. 22, e la spesa dei quadri di un Reggimento di Fanteria secondo il Regio Decreto delli 23 Marzo 1862 (di 16 Compagnie attive, ed una di Deposito) è di 438,135. 68; ossia i quadri di un Reggimento secondo il sistema propugnato nel bilaggio costano 63,804. 34 meno di quelli da me prefissi.

Nè può essere diversamente, dacchè l'organico che

il Ministero difende ad onta di avere in più, nello Stato Maggiore di un Reggimento, un Aintante Maggiore, un Ufficiale di Amministrazione, un Medico di Battaglione, un Furiere maggiore, un Caporale maggiore, un Sergente, un Caporal Tamburino, un Caporal conducente, due Trombettieri, due falegnami e tre Canducenti, ha in meno in ogni Reggimento quattro Compagnie, epoperio tutti in Graduati di esse.

La questione economica pero non è così come la porgono gli-amici del Ministero; la questione vera sta in questo, che per inquadrare un numero dato di uomini col sistema del 1862 abbisognano 84 Reggimenti, dei quali ciascun quadro, costa franchi 438,138, 68, ossia per gli 34 Reggimenti ammonteranno a 36,803,337,12, mentre i quadri del Reggimenti secondo il mio sistema costano franchi 501,940; 22, e per 72 Reggimenti la spesa sarà di 36,139,695, 84; per cui da ciò chiavamente si rileva, obe col sistema del 1861 is ha un risparmio di lire 30,803,397,12, — 36,139,695, 84=663,701,28 su quello del Ministero.

Del resio lo stesso Generale La Marmora nella sediata della Camera dei Deputati delli 23 Marzo 1861, accendando falla mia relazione che precede il Decreto dell'ordinamento delli 24 Gennaio 1864, dove è assertto che su 9 Reggimenti a quatro Battaglioni di quatro Compagnie, si risparmiava lo Stato Maggiore di un Reggimento, e quello di 9 Battaglioni, soggiungeva: il che vuol dira che l'onorevole Ministro crede di dover fare ceonomia di un Reggimento su nova, e così sopra nove Divisioni ne ceonomizzerà una, e così due su diciolito.

Agaiongerò infine che oltre è detta spesa annua avrete in tempo più o meno lontano le pensioni di 216 Uficiali, che peseranno sul passivo del Bilancio della guerra senza che fossero nà necessari nè utili.

### ARTICOLO SESTO.

# BAGIONI TECNICHE.

All'obbiezione che coi Reggimenti a quattro Battaglioni, dovendo combattere, si possa metterne due in fuoco, e due in appoggio, rispondo che non è sempre necessario, che per aiutare due Battaglioni impeguati se ne inviino due altri per sostegno, che bene spesso è bastante uno solo; ed altre volte se ne slancia uno avanti in cacciatori, e gli altri marciano dietro in coo lonna; e viò nella piecola guerra, ed in casi molto speciali. Nelle battaglie le linee si formano di intieri Reggimenti, Brigate, o Divisioni, e non si spezzano i Corpi per mettere parte in prima linea, è parte in seconda, e ciò per buone ragioni, inutili a dirsi, quando abbianno le stesse prescrizioni nella postra teoria.

€ poi chiaro, che data la medesima forza di un Reggimento su quattro Battaglioni, ovvero su tre, spieati, o piegati che siano, cost in Battaglia come in colonna aperta, la linea riuseira più lunga o più profonda con quattro Battaglioni, che con tre, ed il passaggio da uno ad altro ordine conseguentemento più tardivo.

Così i Quadrati dei Beggimenti si formeranno più lentamente con quattro che con tre Battaghoni. I Quadrati poi di Battaglione, soprettutto su quattro righe riescono troppo piccoli ed angusti con quattro Compagnie.

E se è ben vero che con quattro Battaglioni si possono formare due Quadrati di due Battaglioni ciascuno, questo non è che un cattivo ripiego, perchè richiede la formazione preventiva della colonna di mezzo Reggimento; e sarà sempre vero che in allora il Reggimento a tre Battaglioni avrà un Quadrato di più, cosa per certo assai più vantaggiosa pel fiancheggiamento, che quella di avere qualche fuoco di più sui lati dei due Quadrati sopra citati.

Non continuerò in questa disamina, perche sarebberò troppe le cose a dirsi contro l'organico che vi si propone; ma giacchè sono nell'argomento della Teoria che pur tante belle cose contiene, desidererei che venisse esaminata fra le altre la complicata formazione delle masse in diesa, quella dei quadrati, i fuochi dei medesimi su quattro righe, e le quadriglie pei cacciatori, che come s'insegnano non vanno assolutamente, se devono facendo fuoco precedere, coprire, o fiancheggiare una linea di battaglia, che marci avanti od in ritirota.

## ARTICOLO SETTIMO.

# DRI DEPOSITI ATTUALL

I Depositi di diversi corpi ed armi sono di fronte all'arpuata in guerra, come le Riserve in una giornata campale: nel mentre che sono il modo più semplice, più spedito, più economico, è più sieuro per avere sempre al completo le forze combattenti, e mantenere confinuamente al più alto grado l'effetto dell'azione, ed il

Nelle guerre le due parti belligeranti soffrono perdite, ma quella che può rimpiazzarle più presto, e con forze più numerose, non v ha dubbio che rimanga con un'immensa superiorità, così pel numero, come per l'opportunità; ed una prova luminosa l'abbiamo nella guerra di Crimea, ove per la lunghezza e difficoltà del transiti, i Russi ricevevano tardi, e scemati d'assai i loro rinforzi, mentre agli Alleati per la via di mare senza perdite e prontamente giungevano.

Queste verità sono così sentite nelle altre Nazioni, che la Francia, la Prussia, l'Austria lanno un Battaglione di deposito per ogni Reggimento di tre Battaglioni, e Napoleone I ad onta delle sue molte guerre, non lasciò mai i depositi minori di una Compagnia per ogni Battaglione di guerra a 6 Compagnie, che fu la proporzione stabilità nell'ordinamento da me propugnato.

Il nostro Dicastero della guerra con Regio Decreto 23 Marzo 1862 prescrisse, che il Deposito fosse di dud Compagnic per ogni Reggimento; ma nel Luglio, al formare i dodici nuovi Reggimenti, accenno che i Depositi a due Compagnie non dovevano riguardarsi come un definitivo assetto, ma qual via di transizione alla riduzione ad una sola Compagnia, ed effettivamente nella NOTA preliminare del Bilancio dice:

Il rapporto fra i due effettivi (piede di pace e piede di guerra) è fissato da questo, che il passaggio dall'uno all'altro debba effettuarsi facilmente, ciòè senzà che all'ordinamento complessivo venga recata alterazione.

Come etterrà questo? Se aspetta a formare le 84 seconde Compagnie di deposito al momento della guerra, dovrà toccare le 16 Compagnie del Reggimento per avere il quadro necessario in Ufficiali, sotto Ufficiali, Caporali ed Anziani, precisamente quando vi sono tante cose, a fare. Eppoi come sceglierà questi Graduati?, fra i più anziani, o fra i meno anziani? Ma allora non sarà certo della buona scelta per quel dato ufficio. Li prenderà fra i più idonei all'uopo? ne avverrà grave disgusto in quelli che saranno prescelti per vedersi allontanati dalla bandiera al momento di entrare in canipagna. Li vorrà fra le classi richiamate dal congedo? ma avranno poi essi conservató l'attitudine per l'istruzione, o per la contabilità ? Li cercherà fra gli inabili a sopportare le fatiche della guerra-? ma avranno la voluta capacità, ed anche così potranno essi resistere alla non men penosa vita del Deposito in tali frangenti, in cui richiedesi un lavoro indefesso dall'alba alla notte?

In ogni caso si produrra uno sconcerto; giacche, si dovrà toglère alcuni, rimpiazzare altri, promuvere questi, spostare quelli, e tanto rimestio avverrà precisamente in tutti i Corpi al momento in cui è più necessario che Superiori ed inferiori si gonoscano, ed abbiano confidenza fra loro.

Questo sconcerto non avviene in Francia, ne in Prussia, nè in Austria, perchè, o sono prestabiliti, i Depositi, o le tali Compaguie sanno già anticipatamiente che in tempo di guerre tocca ad esse, e non ad altre, di andare ai Depositi.

E non ricordiamo tutti ciò che avvenne nel 1839, sebbene avessimo un'Armata vecchia con molti sotto Uf-

ficiali di dicci anni di galloni? Le seconde categorie non arrivarono dai Depositi ai Corpi a guerra finita?

Il maggiore pericolo in una guerra sta nel suo princcipiare, e non è da sperarsi che si ripetino gli indugi di Giulay. Bisogna dunque essere forti, compatti, ed in tutto preparati al rompere delle ostilità. Nè ei lusiaghino i facili trasporti di mare e di terra, perchè in quei momenti i Vapori saranno necessari alla Squadra, e le Ferrovie potremo trovarle ingombre o rotte:

### ARTICOLO OTTAVO.

SE UTILI' IN TEMPO DI PACE.

Il Ministero vi dice nella sua NOTA che per la convenienza di avere nel tempo di pace (ben inteso col nuovo sistema) le Compagnie alquanto più numerose di quella che non si fassero nell' Esercito Sardo, sentiva la necessità di mantenere i Depositi, anche in tempo di pace.

L'avere dei Depositi in tempo di pace, è un vero errore, è un ritornare al sistema Villamarina, è un richiamare in vigore siò che dopo la guerra del 1849 si è per dieci anni, e con ragione, combattuto dallo stesso Dicastero della guerra.

Potrebbe essere scusata la conservazione dei Depositi in tempo di pace a causa di langhe e difficili dissapze di un grande Stato che volesse conservare in certa mobilità la sua-Armata; ovvero per uno speciale, sistema di reclutamento, ed ordinamento legato ad esigenze politiche, come ad esempio in Austria, ove.mentre un Reggimento Italiano si trovava in Boemia, od in Gallizia, doveva necessariamente avere i depositi in

Italia stessa per dare corso sul luogo a tutti gli incidenti della leva, per vestire i coscritti, armarli, ed istruirli nei primi erudimenti.

Ma in una Nazione come la nostra, omogenea, colla facilità delle ferrovie e dei trasporti di mare, in un paese che ha tanti Porti, i Depositi fissi sono un anaconismo, nè ponno essere di alcuna utilità: oltre a chè i Depositi in tempo di pace diminuirebbero di molto l'effettivo delle truppe attive, per gli abusi che s'ingenerano in tali istituzioni, e per la difficie, o forse nessina sorveglianza che il Capo di Corpo può esercitarvi, senza contare i piecoli contrasti, che sorgerebbero poco a poco, sempre a danno del servizio, tra il Colonnello ed il Comandante del Deposito.

Che più ? Oggi stesso, tolta la istruzione ai Depositi, avete un quinto degli Uficiali, e molti sotto Ufficiali di ogni Reggimento, i quali, addetti esclusivamente ai lavori contabili, finiranno per dimenticare la pratica del vero mestiere delle armi: e a gran fatica conserveranno il rigorismo, che in ogni-cosa inspira, oltre al dovere, il sentimento di essere specchio ai militi e ai giovani cosseritti.

Dalle ultime ispezioni, il Ministero potrà trarre utili lezioni, e si convincerà, che, le istituzioni devono essere tali da corrispondere allo scepo per cui furono create, e lungamente praticate nelle grandi Armate, e che il volerie loggiare diversamente non potranno mai dare ottimi frutti.

#### ARTICOLO NONO.

#### DOVE DEBBANO STANZIARE.

Non potrei ben dire, se il Ministero ultimo considerava la presente situazione sul piede di guerra, o sul piede di pace, perchè osservo che i suoi intendimenti, e le sue proposte volgono a diminuire ancora i Depositi, e di questi vedo averne già destinati a Napoli, a Nola, a Maddaloni, a Salerno, a Caserta, mentre nella possibilità sempre prossima di combattere sul Minclo, i Depositi dovrebbero stare nel gran bacino del Po, da Milano a Cunco, e da Piacenza verso Ancona, nella riviera di Genova, e soprattutto in Toscana, quando queste due parti abbiano facile accesso colle ferrovie lungo il littorale, e fra Pistoia e Bologna.

Precipua ragione di questo si è, che le prime classi che raggiungeranno i Depositi, saranno per alcuni anni ancora, e per quattro quinti almeno, quelle dell'alta e media Italia: e perchè i coscritti meridionali quando scoppi la tempesta sul Po-bisoguerà farli venire tosto al settentrione, ed allontanarli dai loro focolari.

Finalmente perchè saranno più prossimi alla base d'operazione dell' Escreito, ed alibastanza coperti dalle nostre piazze forti di Bologna, Piacenza, Pizzighettone e Pavia.

#### ARTICOLO DECIMO.

LORO SCOPO, B COME VI CORRISPONDANO.

Il Ministero vi dice nella sua NOTA: che una sola innovazione credeva necessaria, quella cioè dei Depositi

permanenti quali centri amministrativi. E più sotto soggiunge, che: con questa i limitasiane nelle attribusioni del Deposito si otteneva il duplice vantaggio di non scemare di troppo i quadri attivi dei Reggimenti, e nel medesimo tempo lasviando l'istruzione delle reclute ai Reggimenti, di'dare all'istruzione stessa un impulso più vigoroso ed uniforme. Egli è però naturale, prosegue la NOTA, che questi Depositi di una sola Compagnia sufficienti in tempo di pace, nol sarebbero pel tempo di guerra quando le classi vengono richianate sotto le armi, il perchè essi dovranno necessariamente venire decresciuti quando la mobilizzazione dell'Esercito lo richicada.

Non v'ha dubbio che l'istruzione sarà più rapida ed utilforme nei corpi ove vi è un gran personale per occuparsene, e dargli la migliore direzione soto la mano del Colonnello; ma qui la questione consiste nella possibilità di farlo, e che ciò sia lo lu sentito talmente il Ministero, che nella recente circolare delli 17. Novembre 1862, prescrive:

4° Che le rectute dei Reggimenti di fanteria stanziati nell'Italia meridionale ricevano la loro istruzione al rispettivo Deposito.

2° Che negli altri Reggimenti di fanteria aventi sede nelle altre Provincie del Regno, le reclute assegnate al rispettivo 4° Battaglione, che sia distaccato in quelle meridionali, vengano istruite con quelle degli altri Battaglioni alla sede del rispettivo Reggimento, ove rimarranno sino a che venga l'ordine d'inviarle al rispettivo Battaglione.

3° Finalmente che i Comandanti di Corpi cui concerne, e specialmente quelli il di cui Deposito consta di una sola Compagnie, provvedano sollectamente onde siano comandati al rispettivo Deposito, alcuni Ufficiali ed un competente namero d'istruttori, onde l'istruzione progredisca senza incagli, e con alacrità.

A che dunque tanta smania di ritoceare un ordinamento per dover ricorrere in ogni istante a dei ripieghi?

Dice poi che neanche con due Compagnie di deposito potrete in tempo di guerra sopperire al bisogno, del modo che vi rispondevano le tre del sistema preedente.

E infatti coll'organico del 1861, avevate in ciascun Deposito 18 Sergenti e 43 Caporali, ossia 63 Istruttori, mentre le due Compagnie dell'ordinamento del Marzo 1862, non ei danno che 12 Sergenti e 30 Caporali, ossia 42 Istruttori, che è quanto dire un terzo meno per alimentare eoi coscritti, nel primo caso i tre Battaglioni della bassa forza di 2699 individui, e nel secondo caso per alimentare i quattro Battaglioni della bassa forza di 3174 uomini.

Siccome poi la nostra teoria prescrive, che per l'Istruzione individuale non abbiano ad essere che da 5 a 10 uomini per ogni istruttore (nei regolamenti francesi sono da 4 ad 8), così il Deposito, a norma de primo ordinamento, potrebbe istruire 600 uomini circa, col secondo ordinamento 400 soltanto.

Sa ora teniamo calcolo che nell'entrare in campagna potranno. I Depositi difficilmente trovarsi completi in istruttori, si può senza errore ammettere, che si potranno con difficoltà istruire i 600 degli uni, ed i 400 degli altri, che bene sarebbe necessario avere per potere alimentare convenientemente i Reggimenti in tempo di guerra.

Il Governo disse nella tornata del 26 Giugno 1862, che potremo fare una leva di 90 mila uomini tra prima, e seconda categoria, e che farebbe 16 Reggimenti di Fanteria, ossia che il porterebbe da 68 ad 84.

Ed allora io aggiungo, che ammesso ciò, ed essendo la fanteria di linea approssimativamente i due terzi di tutto l'Esercito in campagna, avrebbesi 60 mila uomini negli 84 Depositi: che è quanto dire 783 uomini circa per ciascheduno di essi, e negli 80 Depositi che abbiamo oggi, 730 ossia quasi il doppio di quello che possibilmente potrebbero istruire le due Compagnie dei Depositi medesimi.

Questi calcoli li feci stando alle cifre ministeriali, ma io credo che la sua leva non dara più di 75 mila uomini, ossia 50 mila per la fanteria di finea.

Siccome mi proponeva la creazione successiva di altri quattro Reggimenti per giungere ai 72, limite che stimo conveniente per la nostra fanteria, così avverrebbe, che ad ogni Deposito dei 72 Reggimenti col sistema 1861 sarebbero assegnati 693 coscritti, e nel piano ministeriale per gli 84 Reggimenti vi sarebbero in cinscun Deposito dei medesimi 396 reclute; e per gli 80 che abbiano, 625.

Risulta da tutto questo, che i Depositi delle tre Compagnie su 18 attive, sarebbero scarsamente hastanti; ma che quelli delle due su sedici sarebbero assolutamente insufficienti: perche ai 63 Istruttori dei Dupositi a tre Compagnie corrisponderebbero 14 reclute per ciascuno, mentre nel sistema del Ministero ai suoi 42 Istruttori corrisponderebbero 14 reclute per ciascuno, quando i Depositi fossero 845 e reclute 15 ad ogni Istruttore per gli attuali 80 Depositi

Nè vale il dire che si chiameranno le classi della leva in corso 1.ª e 2.ª eategoria successivamente, perchè se ciò potrà essere, maggiore essendo il numero degli Istruttori secondo il sistema del 1861, più rapida sarà pure in quei Depositi l'educazione delle reclute anzichè col numero minore d'Istruttori del sistema 1862; e quindi più presto potranno da quei Depositi accorrere che da questi a riempiere i vuoti nelle file combattenti. Che, se, come è più probabile, in causa delle maggiori perdite che si fanno sui primordi della guerra, sia pei grandi servizi che le truppe hanno da sopperire, sia per la nuova vita del campo, ciò non possa aceadere, e si sia obbligati, come penso, di chiamarc le due classi, assieme, o con breve intervallo l'una dall'altra, il Deposito di due Compagnie sarà nell'impossibilità di istruirli specialmente colla prestezza che le circostanze esigeranno.

#### ARTICOLO DECIMOPRIMO.

DEI REGOLAMENTI.

Non è essito l'asserire, come alcuni pretendono, che l'ordinamento dei Battaglioni a sei Compagnie, e i Reggimenti a tre Battaglioni obbligherebbero a riformare i regolamenti.

E infatti il regolamento per gli esercizi non cambia assolutamente la prima parte, cioè Scuola del soldato, Istruzione di riga, pelottone e compagnia. Sulla seconda parte, cioè scuola di Battaglione non vi ha modificazione dei principii generali, e solo alcune variazioni lievissime di denominazione e comando, che, ogni anche più inesperto Ufficiale, comprendera subito.

Per esempio nell'enumerazioni delle Compagnie alla chiamata d. 1.2. 3. c. 4., si aggiungerà 6. ie 6. i ciò che a me pare assai facile; tutto il resto può stare, colla differenza che oltre le colonne di squadre, pelottoni e compagnie, si potrà formare la colonna per divisione; ma il meccanismo di tale formaziono è identico, ed il Comandunte non ha che da sostituire nel comando la parola divisione, ciavece di compagnia, pelottone o squadra.

Per le evoluzioni di linea, se ne togli la formazione su due colonne di mezzo Reggimento, e quelche piecola cosa negli scaglioni per Battaglione, od altro simile, veramente non saprei in che consista la difficoltà.

Del resto non si avrebbe che à consultare la muova istruzione, francesce del 13 Febbraio 1861 sull'escreizio, e le manovre della fanteria, colle correzioni che ha subito dopo averla esaminata, e praticata nello scorso, e nel presente anno sal campo di Cardons coi Reggimenti di tre Battaglioni a sei Compagnie.

Quanto al regolamento di campagna, ignoro che sia vigente nella nostra Armata altro che quello del 1833, il quale si può dire copiato testanimente dal regolamento di campagna francese, che è fatto ad uso del Battaglione a sei Compagnic.

Riguardo al trattato di operagioni secondarie della guerra, farò osservare che queste poggiano su dei precetti fondati, non già sull'essere il Battaglione su quattro, o sei Compagnie, ma su delle proporzioni approssimative, che devono garantire il Corpo mella sua marcia o nei suoi accampamenti dipendentemente dalla matura ed accidentalità del terreno, e della maggiore o minor lontananza del nemico.

Rispetto poi al regolamento di disciplina, tratta di tutte le norme disciplinari applicabili alle truppe, dei doveri ed obblighi dei singoli gradi, dei vari servizit interni di Caserma, di algune operazioni e funzioni militari, delle regole disciplinari delle truppe in marcia; e tutti questi vari precetti sono applicabili egualmente al Battaglione di quattro, come di sel Compagnie.

Nè può essere questione del regolamento di Piazza, perdit tratta delle attribuzioni ed incombenze dei grandi Comandi territoriali, di quelli di Divisioni, fortezze e circondarii: del servizio delle truppe di guarnigione nelle piazze, e degli onori da rendersi alle diverse gerarchie dello stato dalle truppe stesse, indipendentemente dall'organizzazione delle medesime.

La contabilità è per Compagnie, Squadroni, o Batterie : e anche su questo rapporto vi è nulla da innovarsi nei regolamenti di Amministrazione.

# CAPO V.

dei bersaglieri e loro origine

L'istituzione dei Bersaglieri che è la vera caratteristica dell'Armata Italiana, fu creata nel 1836 per l'iniziativa del compianto Generale Alessandro La Marmora, morto nella guerra di Grimea, ma che vive nel cuore di quanti lo conobbero, la di cui memoria come soldato e rittadino rimarra eternamente cara e stimata all'Italia.

La prima idea di questo Corpo dovè essere per certo suggerifa dal progresso che notavasi man meno nelle armi di precisione; dalle quali volendosi trarre il maggior profitto ia guerra, e inecessitando non poca intelligenza; pel loro, uso, non poteva estendersi l'applicaziono delle armi suddette a tutta la Fanteria, che d'altroude operando di comune in massa, riesoivano ad essa di minore importanza: da qui la scelta di giovani coscritti che all' intelligenza accorppiassero sveltezza d'andatura, e, robustezza per resistere alle maggiori fatiche.

# production to the compartical PRING. ... 5 97 18 June 10

# LOBO NUMBRO E ORDINAMENTO.

La Francia ha 20 Battaglioni di Bersaglieri o Cacciatori, con sat Compagnie attive per ciascuno, invece di otto che prima contavano : d'altra parte poi hanno una Compagnia Volteggiatori/ in ciascun Battaglione di linea. L'Austria ha 40 battaglioni Cacciatori, e la Spagna 25, se non erro.

Noi abbiamo fino ad oggi 36 Battaglioni attivi, e sei di deposito, questi e quelli di 4 Compagnie a 150 comini: ma il Ministero propone di creare un nuovo 7º Reggimento, riducendo però i Depositi ad una sola Compagnia.

Il Battaglione Bersaglieri fu fissato fin dai primordi della loro creazione a quattro compagnie, la di cui forza in Ufficiali variò fra 4 e 5, e quella di bassa forza dal 1848 in poi tra 200 (Decreto 28 Aprile 1848) e 92 (Decreto 19 Marzo 1852); ma nella guerra di Crimea avevano 106 uomini di bassa forza, e in quella del 1859 era di circa 150; io la mantenni a 150, ed ora proggettano di recarla alla forza di 170 uomini.

#### ARTICOLO SECONDO.

#### LORO SCOPO ED IMPIEGO.

Scopo di questa istituzione, (u, quello di ferire più da lungi, e con più sicurezza il nemico, di giungere prontamente ad un ponte, ad un bosco, ad un'altura, o ad un villaggio per impadronirsene, od assicurarsene il possesso; penetrare in ogni sorta di terreni, offendere, ed attaccare le batterie del nemico: mezzi per giungere a questo, un'educazione molto attenta nelle scuole di ginnastica, del tiro, e del nuoto.

La sua azione deve essere rapida; ma il suo effetto maggiore è per la difensiva, perchè il fuoco per essere veramente efficace, ha bisogno che l'uomo sia fermo.

L'impiego di quest'arma deve farsi in grandi bande, e la disconoseono coloro che pretendono che i Bersaglieri abbiano a servire di catena davanti ad una linea di battaglia della fanteria di linea, colla quale essi non hanno nessuna comunanza, nè legame: ed è su quel principio che pci Corpi d'Armata venne preseritto nel 1860, dovere la metà dei Bersaglieri far parte della riserva dei medesimi, rimanendo l'altra metà ripartita fra le Divisioni, per quei colpi di mano, a cui sono giù adatti quegli uomini scelti, ed adequatamente educati. Da queste ragioni ne deriva, che quest Arma ha bisogno di luoghi adatti per Depositi, dove trovino apposito campo pel bersaglio, e mare o fiumi per la scuola di nuoto; ed essendo il combattere loro più usato in ordine aperto, occorrerebbero in buona regola per lo stesso numero di bassa forza, maggior numero di Ufficiali, che nella fanteria di linea, e di là la ragione per cui si è preseritto, che i Capitani siano a cavallo onde meglio sorvegliare la catena.

#### ARTICOLO TEREO.

DELLA COMPAGNIA, BATTAGLIONE, REGGINENTI E DEPOSITI.

La Compagnia è l' unità tattica dei Bersaglieri, come il Battaglione per la fanteria di linea; il Battaglione nei Bersaglieri è l' unità amministrativa come il Reggimento nelle altre Armi; ed il Reggimento dei Bersaglieri, come oggi vien detto, è un Comando speciale per centralizzare l' istruzione, e l' amministrazione di tutte quelle parti diverse.

Vediamo ora cosa dica il Ministero. Vi propone 1° di formare un 7° Reggimento, astrettovi, come egli stesso confessa, dalla simetria del suo sistema. 2° Che d'ora in avanti i Reggimenti dei Bersaglieri constino di 6 Battaglioni attivi a 4 Compagnie ciascunio, più uno Stato Maggiore con una sola Compagnia di Deposito, in vece di 4 come sono al presente; e che le Compagnie attive sul piede di guerra siano del complessivo numero di 170 uomini di bassa forza, invece di 150 come fu stabilito nell'ordinamento 1861.

In quanto alla necessità del nuovo Reggimento, io

veramente non la so scorgere, giacehè la diciannovesima e ventesima Divisione, che a mio credere non dovrebbero esistere, perchè non hanno servito che ad immiserire le altre diciotto, constano, è vero, degli ultimi otto Reggimenti di Fanteria di linea, ma difettano, almeno fino ad ora, di tutte le altre armi, e del necessario materiale ; d'altronde il modo con cui si vuole pervenirvi, non solo sarebbe un errore, ma dico che in oggi è impossibile, perchè il metodo proposto consisterebbe in servirsi dei sei Battaglioni di Deposito è dichiararli attivi, creando al tempo stesso sette Compagnie pei sette Depositi dei Reggimenti; ovvero si dovrebbe lasciare ai Depositi sette Compagnie di quelle già esistenti, ed incorporarne nei Battaglioni attivi sette di nuova formazione.

Il sistema poi di lasciare una sola Compagnia di Deposito per ogni 6 Battaglioni sarebbe già insufficiente fin d'oggi pei 24 Battaglioni che sono nelle Province Meridionali, e lo sarebbero immensamente di più in tempo di guerra, giacchè se nella Fanteria il Ministero ha creduto necessario di fissare a due le Compagnie di Deposito per ogni Reggimento di 16 Compagnie attive, come mai vuole che nei Bersaglieri possa una sola Compagnia bastare per le 24 Compagnie dei 6 Battaglioni attivi di ogni Reggimento?

Fortunatamente il piano ministeriale non potrà essere attuato, perchè se i Reggimenti di fanteria possono ricevere la leva in corso, ed istruire anche le reclute assegnate ai quarti Battaglioni, ono è così pei Bersaglieri in continua persecuzione del brigantaggio, i quali per l'istruzione delle loro reclute non hanno altra risorsa all'infuori degli attuali 6 Battaglioni di Deposito; mentre pei Reggimenti di fanteria, che stanziano nella bassa Italia, se essi non rimagnon affatto interi nelle Città, vi avranno almeno tanta truppa da bastàre per l'istruzione dei coscritti.

A me pare finalmente, che volendosi aumentare la bassa forza delle Compagnie dei Bersaglieri da 180 a 170 uomini, si dovrebbe almeno aggiungere un Ufficiale subalterno in ciascuna di esse, ed avere così cinque Ufficiali per Compagnia: i quali Ufficiali non sono mai troppi pel modo di manovrare di queste truppe; specialmente poi in tempo di guerra ove sempra ne mancano.

# CAPO VI.

# DELLA CAVALLERIA.

# ARTICOLO PRIMO. DA CHI DIPENDE IN GUERRA.

La Cavalleria è sempre sotto il COMANDO SUPARMO, cosicchè quando vi è una sola Divisione di truppa, di-pende dal Generale di essa; se vi è un Corpo d'armata composto di due e più Divisioni, non dipende più dai singoli Comandanti delle Divisioni, ma bensi dal Comandante il Corpo d'Armata, il quale a seconda dei lore bisogni ne applica delle piccole frazioni alle Divisioni, come abbiamo visto nei Corpi d'Armata Francesi ed Austriaci nel 1839, le quali non avevano alcund Cavalleria fissa alle Divisioni medesime.

Allorche si tratta di un Esercito composto di duc o più Corpi d'Armata, la Cavalleria è addetta al Gran Comando dell'Esercito che ne fa una distribuzione, in ragione dei bisogni, ai diversi Corpi d'Armata: e che ciò sia, ve lo provi l'osservare che nel 1859 all'entrare in campagna il Generale Baraguay d'Hilliers aveva 16 Squadroni, Mac-Maon 8, Canrobert 8, Niel 8, ed il Principe Napoleone nessuno; alla battaglia di Solferino il terzo Corpo aveva piochissima Cavalleria, gli altri Marescialli nessuna. Il Corpo della Guardia aveva la sua Divisione agli ordini del Generale Morris, e della rimanente Cavalleria si formarono due Divisioni sotto i comandi di Deveaux e di Parthounneaux, le quali unite a quella del General Morris coprirono il centro dell'Armata Francese.

Ogni Corpo d'Armata Austriaco aveva nel 1859 quattro Squadroni Ussari, o Cavalleggeri, eccetto il 3º che ne aveva otto, ed il 1º nessuno; tutta la rimanente Cavalleria era riunita in Divisioni: e siccome gli Ussari avevano 8 Squadroni, si vede chiaramente che il non avere tutto il Reggimento insieme non porta alcun ostacolo.

È dunque in errore il Ministero, quando stabilisce, che ad ogni Divisione di fanteria debba esservi addetto un Reggimento di Cavalleria, perobè a suo intendere, se fossero sei Squadroni ne avverrebbe frazionamento di Corpo. Nè si trova più fortunato, quando dice che quello era appanto ciò che maggiormente lo induceva a ritornare per là cavalleria leggera all'antico ordinamento del 1852 su 4 Squadroni, perchè mancata la premessa deve sparire la conseguenza.

Non verrà male che qui ricordi come, stando alla storia, una delle cause principali della rotta sofferta dai Prussiani alla battaglia di Jena, sarebbe stata lo sparpagliamento (come ci si consiglia) della loro cavalleria per Reggimenti e Brigate nelle, diverse Divisioni di fanteria, per cui si trovò debole dappertutto, e venne successivamente rovesciata dalla cavalleria Francese.

#### ARTICOLO SECONDO.

#### DELLA SUA IMPORTANZA.

In questi ultimi tempi si è discorso assai sulla maggiore o minore importanza attuale della Cavalleria a fronte della lunga gettata, e della giustezza delle nuove armi da fuoco, ma per me sono d'avviso, che l'importanza è rimasta quella di prima, e ciò che varierà, ed ha variato sempre da Annibale a Federico, e dal Medio evo ai giorni di Abdel-Kader, si è il suo modo di essere, e di agire; sempre restando la massima di tutti i tempi, ohe la Cavalleria dovesse tenersi possibilmente lontana dalle armi da getto e da fuoco, apparire come il fulmine, e lanciarsi a corpo perduto sul nemico.

Ed infatti, cosa strana, ma pur vera, i Romani avevano 300 cavallieri per ogni Legione di 4000 fanti, ossia nella proporzione di uno a tredici, finchè le conquiste si ridussero all'Italia; mentre all'epoca di Cesare, la Cavalleria raggiunse il sesto della fanteria, precisamente lo stesso che prescrive Napoleone nei due casi e dopo 18 secoli.

Nella guerra stessa del 1859, l'Austria aveva in Ca-

valleria <sup>4</sup>/<sub>15</sub> della sua forza ; i Francesi avevano <sup>5</sup>/<sub>15</sub> e la nostra Armata <sup>4</sup>/<sub>15</sub>.

La Cavalleria si distingue fino ad oggi, in leggera, ossia Ussari e Cacciatori, in Cavalleria di linea ossia Lancieri e Dragoni; ed in Cavalleria pesante ossia Corazzieri: ora si tende ragionevolmente, a far sparire i Corazzieri, ed aumentare proporzionatamente la Cavalleria leggiera.

Infatti in Russia ove eranvi 4 Reggimenti di Corazzieri della Guardia, ed otto nella Cavalleria di riserva, si soppressero questi ultimi fin dal Maggio 1860: e it Austria gli 8 Reggimenti di Corazzieri hanno già deposta la corazza, e così in Inghilterra i soli Horse-gards la conservano.

Che più, nella guerra del 1859 gli Austrinoi avevano 7 Reggimenti leggieri, 4 di Dragoni, e messuno di Corazzieri; ed i Francesi avevano 14 Reggimenti leggieri, e 4 pesanti, dei quali due soli erano Corazzieri.

Ciò che vuolsi nei Cavalieri d'oggi; si è maggiore scioltezza, eclerità, e quindi un più grande esercizio individuale, un miglioramento nelle rimonte, e converrebbe possibilmente alleggerire il cavallo per le maggiori distanze cui devono tenersi dalle offese nemiche, ed i più grandi giri che avranno a fare per raggiungerio a causadel maggior coltivo delle vigne, delle frequenti irrigazioni, dalle folte siepi, alberature e fossati e dei mori di cinta ora più usati che mai.

### ARTICOLO TERZO.

#### DEL SUD IMPIRGO.

La Gavalleria leggiera che è l'occhio dell'Armata, spia il nemico da lungi, raccoglie notizie del medesimo, senza di che le aspettereste invano dagli abitanti, ed illumina il Generale sugli intendimenti dell'avversario; occupa celeremente un passo od un ponte; protegge i nostri Bersaglieri, o rigetta i cacciatori nemici; sorveglia le batterie, o sorprende quelle dell'avversario; incalza infine i fuggenti, scorta, o sorprende i Convogii.

La Cavalleria di linea, che fa parte generalmente delle riserve, è adoptata principalmente nel contendere, o nel disperdere la carica della Cavalleria nemica; nel contenere un ala che vi gira; nel prendere alle spallo l'avversario; nello sfondare una parte della sua linea di battaglia; nel rendere pericolosa e difficile la ritirata de menico. Ed è perciò che al dire di Marmont la lancia e lo spadone sono l'armi della Cavalleria di linea, la sciabola e la carabina della Cavalleria leggera.

L'azione di quest'ultima è di tutti i giorni, di tutti i momenti; i servizi più consueti il fa per frazioni, e la perdite sono continue; ella perciò richiede di essero, più numerosa nel totale e nelle sue frazioni di quello che sia la Cavalleria di linea, più particolarmente destinata ad agire in massa; precisamente al contrario di quanto vi si propone nella NOTA in questione.

#### ARTICOLO OUARTO.

### DELLO SQUADRONE E SUA FORZA

Lo Squadrone è l'unità tattica della Cavalleria, per Squadroni successivi si caricano i quadrati o le colonne della fanteria, od anche una testa di colonna di Cavalleria nemica che tenti di sboccare da una stretta, e ne abbiamo brillanti esempi nella campagna del 1839 a Montebello, e a Governolo e sotto Volta nella guerra del 1838.

In taluni casi poi un solo Squadrone arditemente condotto produce grandi resultati, e ne sono bella prova la carica sulla fanteria Austriaca eseguita da uno squadrone dei Cavalleggeri di Monferrato nell'ultimo periodo della battaglia di San Martino, e l'altra del 1860 nelle vicinanze d'Isernia fatta da uno Squadrone dei Lanceri di Novara.

La forza dello Squadrone, dovrebbe variare, seçondo Jacquinot de Presle, fra i 120 e i 140 Cavalli; ma noi vediamo che in Belgio è di 160 cavalli; in Prassia ed in Baviera di 150, nel Wurtemberg di 140, ed in Austria secondo l'ultimo ordinamento è di 149 cavalli con 165 uomini. In Francia per l'ordinanza del febbraio 1831 l'offettivo normale sarebbe di 150 cavalti con 170 uomini; e sebbene nel tempo della guerra d'Oriente le tre Divisioni di Cavalleria organizzate a Lyon, Boulogne e Saint-Omer avessero i Reggimenti a sei Squadroni dell'effettivo normale in cavalli ed uomini prescritto in detta ordinanza, l'effettivo attuale si trova di molto inferiore, ed il General Grand, Presidente del

Comitato di Cavalleria al Ministero della Guerra in Francia, che ci fornisce questi datt, opina, perchè i sei Squadroni siano almeno della forza per ciascuno di 125 cavalli con 150 uomini.

Secondo il sistema del 1861, lo Squadrone sarebbe di 120 cavalli con 140 uomini; ma nel bilancio che stiamo discutendo si prescrive della forza di 130 cavalli con 180 uomini. A dirla francamente, preferisco che gli Squadroni abbiano 130 cavalli piuttosto che 120 come cra stato da me stabilito, e mi rallegro che il Ministero il quale con circolare N. 5 delli 15 Aprile scorso aveva diminuito il numero di Cavalli prescrivendolo di -102, abbia interamente cambiato di parere.

# ARTICOLO QUINTO.

# DEL REGGIMENTO

Il Reggimento è precipuamente l'unità amministrativa, e noi li vediamo composti di 4, di 5, 6, 7 e fin di 8 Squadroni secondo le cpoche ed i paesi: e con Deposito o senza.

Erano di quattro in Prussia, e generalmente lo sono ancora, ma fin dall'Ottobre 1861 i primi quattro Reggimenti Dragoni, ed i quattro degli Ussari del Reno, e di Westfalia furono riordinati a 5 Squadroni.

I Reggimenti di Cavalleria hanno sei Squadroni in Russia ed in Francia, 7 in Baviera; ed in Austria coll'ultimo ordinamento del 19 Settembre di quest'anno, i 29 Reggimenti leggeri, che avevano 8 Squadroni, vengono ridotti a sei, ed i 12 Reggimenti di linea da sei Squadroni rimarranno con soli cinque. Nè questo ordinamento di cinque Squadroni è nuovo, dacchè nell'ultima guerra di successione in Spagna ogni Reggimento aveva quattro Squadroni di Lancieri, ed un grosso Squadrone di Cacciatori.

Nella guerra del 1848 la Cavalleria Sarda, che tanto si illustrò per brillanti episodi, aveva sei Squadroni per Reggimento, ed il Generale Bava, quando fu Ministro, la mantenne tale, assegnando 120 cavalli e 148 uomini per Squadrone.

Nell'ordinamento delli 19 Marzo 1832 si vollero quattro Squadroni per Reggimento della forza di 106 cavalii con 141 uomini; nel 1861 si ripristinarono da me i sei Squadroni per Reggimento come crano prima del 1832.

Nell'ordinamento che vi si propone di attuare a norma del Bilancio presentatori, si stabilisce che i cinque Reggimenti Cavalleggieri, i sei Reggimenti Lancieri, il Reggimento Cusari, ed il Reggimento Guide siano ridotti a quattro Squadroni, e che coi rimanenti Squadroni si formino dei nuovi Reggimenti pure a quattro Squadroni, lasciando per ora i Reggimenti di linca a sei Squadroni.

#### ARTICOLO SESTO.

## CONFRONTO DEI DUE SISTEMI DEL 1861 E DEL 1862.

La cosa che si vuole, a mio parere, in questo adoperare pel riordinamento della Cavalleria, si è di menare presso a poco la faccenda come si fece per la Fanteria; diminuire cioè il numero degli Squadroni come avvenne colle Compagnie, per creare nuovi Reggimenti, senza aumentare con ciò la forza dell' Esercito, ma bensì accrescendo le spese. E per giustificare la cosa, cominciasi con uno shaglio, di massimo, proponendo la diminuzione di Squadroni nella Cavalleria leggiera, lasciandone, sia pur per ora, un numero maggiore ai Reggimenti di linea; quando è evidente, come ho sopra dimostrato, che anche ammessa l'opportunità, che io niego; di tale cambiamento, i Reggimenti di Cavalleria leggiera devuone essere sempre più grossi di quelli di linea, e la riforma dovrebbe cominciarsi con questi, e non con quelli.

Il Ministero vuole lasciare per ora come sono i quattro Reggimenti di linea, e coi 13 Reggimenti di Cavalleria formarne venti, ossia 80 Squadroni attivi con 20 Stati Maggiori di Reggimento, e 20 quadri di Squadroni di Deposito: ma i 13 Reggimenti leggeri che esistono, hanno un totale di 79 Squadroni attivi; dunque l'aumento si ridurrebbe alla formazione di uno Squadrone attivo, 7 quadri di Squadroni di Deposito, e 7 Stati Maggiori di Reggimento.

D'altra parte, lasciando organizzati come sono i Reggimenti, ed aumentando di uno solo il numero di essi, come io suggeriva da tempo, si avrebbero cinque Squadroni attivi di più, e la spesa in meno di sei Stati Maggiori di Reggimento, e di sei Stati Maggiori di Deposito.

Che dire poi del Reggimento Guide, il quale per istituto proprio si trova destinato a fornire uno Squadrone al quartiere generale del Re, ed uno per ciascun Corpo d'Armata, Squadroni che devono poi di nuovo frazionarsi per fornire ciascun Generale di Divisione e di Brigata delle occorrenti ordinanze? A me sembra ehe anche sotto il rapporto della educazione militare, in vista

del loro servizio speciale, gli Squadroni delle Guide dovrebbero rimanere sotto di una sola direzione: e la cosa è così chiara, che stimo superfluo l'insistervi.

#### ARTICOLO SETTIMO.

#### DEL DEPOSITO.

Ciò che troverei più utile ed economico sarebbe, l' aumentare la forza in cavalli degli Squadroni, attivi e dei Depositi, creando anche appropriati Depositi, di cavalli giovani come sembra erane intenzione del Ministero, e ciò per far fronte alle grandi perdite che producono in quest'arma oltre ai combattimenti, le marcie ed i bivacchi.

E per darvene una prova, dirò solo, che il Generale Grand, da me altra volta citato, riferisce che i Reggimenti francesi a sei Squadroni destinati alla guerra d'Italia, ne lasciarono due al Deposito, i quali per l'affrettata partenza non furono sufficienti per portare i cavalli dei quattro Squadroni attivi al numero voluto sul piede di guerra: poi aggiunge, che dei dieci mila eavalli partiti di Francia per l'Italia, appena 3000 poterono mettersi in linea di battaglia a Solferino.

Forse vi sarà un errore di stampa nell'opera da cui traggo la nottina; ma sia pur anche vero che fossero 6000 come si vuole nella relazione sulla guerra del 1859 fatta dall'Uficio storico dello Stato Maggiore Prussiano, sarebbe sempre più di un terzo di cavalli che i Francesi avrebbere sofferto in diminuzione nel breva periodo di tre mesi.

. La Prussia ha i Depositi di 220 cavalli per Reggi-

mento sui 640 che entrano in campagna; ed in Russia i Depositi sono di 200 cavalli ogni sei Squadroni attivi del Reggimento.

Ed io dico che hanno ragione, e che applaudirei di buon animo al Dicastero della Guerra, se, invece dei cambiamenti che propone, chiedesse l'accrescimento al numero dei cavalli dei Depositi attuali, e mantenesse continuamente al completo gli Squadroni attivi, perchè se aspettiamo la guerra per provvedervi, ci troveremo davanti ad un troppo tardi, e dopo un mese di campagna non sapremo come venire in aiuto alle gravi perdite sofferte in cavalli dai Corpi belligeranti.

#### ARTICOLO OTTAVO.

#### PROPORZIONE TRA UOMINI E CAVALLI.

Il Ministero nell'esagerare la proporzione tra cavalli e uomini, adduce per motivo che le due Classi più anziane della Cavalleria, le quali in tempo di pace si trovano in congedo illimitato, quando vengono richiamate sotto le armi per la guerra, verranno destinate al treno d'Armata; ma su questo mi limiterò ad osservare che a parer mio sarebbero più adatte a tale scopo le vecchie Classi d'Artiglieria, soprattutto dei Reggimenti di campagna, perche gli tomini vi sono abituati non solo al governo dei cavalli, ma altres alla direzione del carreggio, ciò che non avviene per la Cavalleria.

Alcuni amici del sistema ehe vi si propone, citano in suo appoggio l'autorità di uno scrittore tedesco, che nel 1860 stampò in Leipsig un libro sulla cealleria dei nostri tempi; ma uno scrittore il quale propugna che un' Armata la quale abbia 43 Reggimenti di Cavalleria, dieci di essi devono essere di Corazzieri, non è certamente nelle idee che corrono al presente.

Sulla tenuta della Cavalleria poi, brevemente dirò, che la semplicità e serietà del costume, di cui alcuni fanno grave argomento, non è gustata dalle masse, e le masse sono le Armate. L'uomo del popolo in Italia ama lo sfarzo, lo stesso che in Inghilterra, in Francia, in Russia, e iu Germania. La diversità poi della tenuta nelle varie armi trattiene nelle truppe un mirabile spirito di emulazione; e in verità chi diversamente pensasse disconoscerebbe il cuore umano.

## CAPO VII.

DELL'ARTIGLIERIA ED ARMI DIVERSE.

## ARTICOLO PRIMO.

## DELL' ARTIGLIERIA.

Nel Bilancio vi si propone di accrescere l'Artiglieria di due Reggimenti di campagna, ossia di portare gli attuali nove Reggimenti a undici, con le seglienti modificazioni.

Il primo reggimento (operai) si aumenterebbe di una Compagnia di Deposito e si comporrebbe quindi di uno Stato Maggiore con quattro: Compagnie di maestranza, quattro di artificieri, una d'armaioli, tre di veterani e due di deposito, su di che pienamente convengo.

I Reggimenti 2°, 3,° e 4° (da piazza), ciascuno dei

quali si compone di tre Brigate (o Battaglioni) da 6 Compaguie, e perciò di 18 Compaguie, attive con 2 di Deposito, vi si propone di trasformarli di modo, che ciascuno di essi sia di quattro Brigate da quattro compagnie ciascuna, totale 16 Compagnie attive, ed una sola di deposito, con che si riescirebbe ad avere nel complesso dei tre suddetti Reggimenti nove Compagnie di meno, e tre stati Maggiori di Brigata di più.

Non so spiegarmi questi cambiamenti, e senza essere dell' Arma, a me pare, col semplice criterio, che non siano utili, tanto più, dacchè per tale ordinamento io mi attenni al parere della Direzione dell' Arma al Ministero di guerra, la quale avrà consultato prima, come di consueto, il Comitato di Artiglieria.

I Reggimenti, 5,° 6,° 7,° ed 8,° (da campagna) furono da me organizzati in 16 Batterie attive con duc di deposito per ciascuno, proponendomi di accrescerli poco a poco di un nuovo Reggimento a modo degli altri, per avere 80 Batterie attive, e 10 batterie di deposito che io stimavo sufficienti per il bisogno della nostra Armata. Nel bilancio pel 1863 si vogliono invece creare due Reggimenti in luogo di uno, e non più della forza attualmente stabilita, ma si lascierebbe ciascuno dei 6 Reggimenti a 18 batterie attive con una sola di deposito, ciò che darebbe 90 batterie attive, e sei di deposito.

Non discuterò se sia un lusso, oppure una necessità quello di diminuire il numero delle batterie nei Reggimenti : so che prima del 1860 avevamo un Reggimento di 20 batterie; ma forse mi si opporrà, che in Italia per non avere località come la Veneria, si è obbligati ad un maggiore sperpero nella statiza delle batterie, che quindi riesce assai più difficile il richiamarle alla sede del zispettivo Lorpa, per quell', istruzione che altrimenti non si potrebbe loro procurare.

Depleto poi il vedere ripetersi qui come in tutte le altre armi dell' Esercito un sistema, che potrebbe esserdi fatale, quello cioè di diminuire nelle attuali circostanze i Depositi, per acerescerli poi al momento della guerra, a scapito della parte attiva, e con perturbazione di essa; perche a me sembra che oiò che deve entrare in campagna, dil qualunque arma sia, non debba toccarsi che per essore aumentato, mai per essere diminuito.

Finalmente il 9º Reggimento (Pontieri) viene accresciuto di una Compagnia attiva, per cui ne avrà nove di queste, e rimarrà colla stessa sola Compagnia di Deposito; e del detto aumento mi rallegro, perchè noi abbiamo molti flumi nella parte settentrionale di Italia, e. per una guerra ben guerreggiata saraumo frequenti le manovre sui nostri grandi corsi d'acqua.

# ARTICOLO SECONDO.

# ZAPPATORI DEL GENIO. . .

Sono due i Reggimenti di quest'arma, ciascuno dei quali ha tre Battagliori a sei Compagnie attive, con tre di Deposito. Il Ministero ei propone di diminuire ciascuno dei Depositi di una Compagnia, diminuzione, che, stando ai miei principii, giammai potrei consigliarvi adammettere.

## ARTICOLO TERZO.

## TRENO D' ARMATA ED ALTRI GORPI ED ISTITUT

Nessuna variazione è proposta nel bilancio sui tre Reggimenti esistenti del treno d'Armata, ognuno dei quali consta di otto Compagnie attive, ed una di Deposito.

Nulla havvi da osservare sul Cerpo d'Amministrazione, che si comporrebbe di uno Stato Maggiore con 17 Compagnie sul piede di guerra

Ne cosa rilevante avrei a rimarcare sull'organico dei Carabinieri, se si eccettui il necessario aumento di forza.

E intorno ai Cacciatori franchi niente no a dire, e così sui Veterani e sugli Invalidi, corpi tutti che vanno adattandosi a norma dei bisoggi.

Alla Scuola d' Ufficiali d' Ivrea, si è, come cravi prima del 1839, aggiunta altra pei Solto-Ufficiali, Coparali, e Soldati, di Fanteria che offrono avvenire, e sta bene-Sc ac è creata altra somigliante, e motto opportummeate pei Bersaglieri in Livorno, e per la Cavalleria in Pinerolo, una infine per gfi studi amministrativi in Torino.

L'Accademia di Torino per le armi dell'Artiglieria e del Genio, la Scuola di Modena per la Fanteria, quella di Pinerolo per la Cavalleria, ed. i Collegi Militari, ele sono istituti preparatori per le anedesime, rimanigono gli stessi, in Asti pel Piemonte, in Milino per la Lombardia, in Parma per l'Emilia, in Firenze per la Toscana, ed in Napoli per le Provincie dell'ex-regno i e autoquesto già fatto da molto, sempre studiato, e che si studiera ancora per perfezionarlo.

Degli Istituti militari poi, detti pei figli di militari na abbiamo uno a Racconigi, uno a Maddelont, attro a Palermo; e quell'antico di Firenze che venne or ora trasformato in istituto per l'ultimo anno di corso del suddetti.

# ÁRTICOLO QUARTO.

CORPO DI STATO MAGGIORE

Mi rallegro, nel vedere continuata la Scuola d'applicazione di questo Corpo, osteggiata al suo nascere, e che spero prosperera, e dara buoni frutti.

Le porte devono essere bene anguste quando così pochi hanno la fortuna di entrare, e sono anche meno quelli che n'escono in bene.

Non so poi consentire a che în oggi si tengano în Sicilia Ufficiali del Corpo per la carta di quel paese, di cui se ne ba già una sufficiente per le operazioni militari; mentre con maggiore utilità, ed avendoli piti a mano, potrebbero venire occupati nel rilicvo della zona di confine sul Minicol, come pel corso dell' Adda da Brito al Po, non che per lo studio delle due rive del Po da Pavia a Ferrara.

# ARTICOLO QUINTO.

# FORTIFICATIONE.

Al capitolo 56 del Bilancio vengono inscritti sei milioni sull'intera spesa autorizzata colla legge 13 Novembre 1859 per le opere di difesa alla nuova frontiera del Regno; ossia per fortificazioni, e fabbriche militari, a quello scopo destinate senz altra spiegazione. lo non so bene, se questo credito che si domanda sarà impiegato a compiere o a perfezionare i lavori delle Piazza di Pavia, Pizzighettone, Piacenza, Bologna ed Ancona, ovvero per elevare unover opere nel Mezzagiorno a Capua e ad Isernia, e ridurre Gaeta a luogo di pena e a magazzini per la Flotta, atteso il suo niun valore strategico, e la sua nessuna importanza marittima: o se invoce quei milioni chi sinno richiesti per nuovi Fortilizi in altri punti del Settentrione.

Su questi ultimi mi permettero una sola osservazione ca ĉ, che Napoleone l' dopo avere ragionato delle varie lince di difesa dall' Isonzo al Mineto, e dopo di avere rimarcata la nessuna importanza, dell' Oglio, chianna l'attenzione sulla linea dell'Adda, che dice verrebbe di molto accresciuta la sua forza con piazze in Pizzighettone e Piacenza, le quali abbiamo già, come si vogliono; poi termina indicando l' opportunità di munire, all'occorrenza, anche con opere campali Lecco, Trezzo, Cassano; e Lodi.

Non dirò di più, perche l'argomento è sotto ogni aspetto delicato, ed aggiungero solo che le piazze che non siano di un et vidente utilità, per opinione di Napoleone, di Paixhan, di Saint-Cyr e di Jomioi, ruinano le risorse del Tesoro, e l'effettiva dell'Armata, e sono il modo di far battere le grandi Armate dalle piecole.

The second of th

De con Conste

#### CAPO VIII.

DELLE GRANDI UNITÀ TATTICHE DI UN ESERCITO

#### ARTICOLO PRIMO

#### DELLA BRIGATA

A seanso di equivoci premettero, che in oggi essendo le Brigate nou solo cestituite, ma destinute hen anche alle differenti Divisioni attive, non è il caso di apportarvi alcuna varizzione, la quale iu realtà riescirebbe per il momento ad una questione di nomo; ma io tratterò l'argomento sui principii che determinano il modo di tale formazione, sulla quale probabilmente non si ha un concetto ben esatto dagli Ufficiali, che non procedano dall'Armata Sarda.

Sappissi adunque che per Decreto Regio delli 12 Qutobre 1849, essendo il General Bava Ministra della
Guerra, nello stabilire le incumbenze degli Ufficiali Conerali in effettivo servizio attivo, riservava ai Maggiori
Generali il comando delle Brigate o Truppe alle stanze,
nelle Divisioni Territoriali, a adunate nei campi d'istuzione, e pel comando delle Brigate attive all' Armata,
sciogliendo così le Brigate permanenti di Fanteria, e
Cavalleria, ossia quelle che erano formate invariabilmente
dagli stessi due Reggimenti tanto in pace, come in guerra.

Un altro Decrete delli 10 Novembre 1849 proposto dal nuovo Ministro delle Armi Generale La Marmora, ricostituiva le Brigate permanenti di Fanteria, perchè a suo intendere, col sistema contrario, siffatte cariche verrebbero forse facilmente a considerarsi como posti di riposo, e degenerare in sine cure, ed i detti Cenerali, non avrebbero agio d'addentrarsi sufficientemente nella conoscenza di quella truppa, che dovrebbero all'occorrenza guidare in campagna.

Rispettando egualmente i opiaione di due Uomini così eminenti, divo con tutta franchezza le ragionì, che mi inducono a favore del sistema Bava, e ciò non solo perche è vigente in Francia da più di mezzo secolo, c generalmente in tutto le Armate, ma perobè anche fra noi mon esistono più le cause che lo produssiro, e più specialmente pei motivi che vado ad esporvi:

Un Generale di Brigata, che ritiene sempre il comando dei medesimi due Regaimenti, altorche gli abbiaconsetiuti ha più nulla a fare; per cui se rimane dieciami nel medesimo grado, ciò che accade facilmente in tempo di pace, ed è successo a me stesso, egli avrit dopo uno o due anni una vita più che tranquilla.

Nel caso contrario, si trovi Egil in una Divisione Territoriale, o comandi una Sotto-Divisione, avrà ai suoi ordini un certo numero di truppie che andranno successivamente combiandosi, e sarà quindi obbligato nd un continuo lavoro per osservarii nel servizio, nel quartieri, e nelle manovre: cosi Egil perverra poco a poco a conostere, gran porte dell'armata, il suo spirito si trovera in azione permanente, ca forza di esaminare ci di paragonire si fara im più giusto criterio sul merrito comparativo dei Corpii e degli Uniciali.

I such reports at Ministero sal personale savangopin conscientaris de indipendent, e dai successivi giudiri pertati dai vari Cenerali che si succedion nella Rassegni di nuo stesso Reggianeno ne risultori per il Ministero il vantaggio di un più giusto concetto sull'attitudine, e sulla condotta non solo degli, Ufficiali dei diversi Corpi, ma si formera altresi una idea più esuta della capacità ed attività de suoi Generali, col confonto dei variati e differenti loro rapporti.

Tolto il Generale di una Brigata permanente da ogni ingrenaza sugli ratri. Regimenti dell'Arma, si formerà un concetto non sempre esatto sul merito delle sue truppe, e nei suoi giudizi inclinerà ad esagerare la capacità dei proprii L'ficiali, anche nell' Interesse loro, affine di non pregiudicarli negli avanzamenti, sempre temendo, che gli altri Comandanti, di Brigata essendo meno severi, non rimangano poi pregiudicati i suoi Ufficiali.

Quando, poi si debba muovere, alta Guerra, il Governo non avra più la libertà della scelta per tuli conandi di Brigata, cosa che gli stessi scrittori militari della Germaini attribuiscono come, uno dei giandi vantaggi del sistema Francese sul lono. È lo tempe di pace, se sicte obbligati a staccare un Reggimento come sovente accade, il Comando della Brigata rimane di fatto annallato.

La lunga riunione di due medesimi Reggimenti permanenti in una Brigata, specialmente la tempo di pace, ingenera, sovente gelosia tra doro, secondro la simpatia che il Generale mostrera più per un Colonnello che per d'altro. E questo d'iletto cra bastantemente, conosciuto nella Vecchia Armata, c ben s'intende como possa anche avvenire, che il Generale per voglia di operosità, e impeditto di esercitare il Comando su altri Corpi, rientri nelle attribuzioni dei Colonnelli con scapito della loro autorità, e al miglior fare: Finalmente si abbassa il Generale alla condizione di Colonnello, obbligandolo a muoversi contemporaneamente ai Beggimenti nei eambi di guarnigione: quando un uomo arrivato a quella dignità ha diritto di spaziare in sfera più grande di comodità e di considerazione.

Il dir poi che i Generali di Brigate permanenti, essendo così obbligati a muoversi avranno più campo a conoscere il paese, mi sembrerebbe far loro torto; poiche è bon chiaro, che prima di giungere da Sottotenente a Generale avra percorso quanto basta il paese per conoscerio, e il supporre che nol conosca, farebbe credere, che non siasi neppure occupato di studiaro la carta del sun Paese.

Nè mi si appunti perchè non venni a questo divisamento di togliere le Brigate fisse, allorebe-io teneva il Portafoglio della Guerra; perchè non lo giudicai opportuno, in ragione a che gli Ufficiali della vecchia Armata, erano ancora quasi in totalità nelle loro antiche Brigate, nelle quali scorgevano la storia delle giorio bassate.

In oggi, che Ufficiali, sotto Ufficiali, e Soldati d'ogni Provincia d'Italia si trovano rimescolati già in tutti i Corpi dell'Esercito, quella considerazione sparisce, e la buona convenienza dovrebbe prendère il disopra, e farci convinti, che la storia dei Reggimenti sta moralmente e di fatto scritta sull'asta della Bandiera.

Si potrebbe, volendo, lasciare il nome della Brigata al Reggimento di destra, ed applicare altro di una illustre Città della stessa regione al Reggimento di sinistra, come si usa in alcune altre Armate; ma il metodo più semplice e razionale sarà sempre quello di lasciare unicamente il numero come in Francia, e così non essere obbligati di ricordarsi un numero, ed un nome.

# ARTICOLO SECONDO.

#### DELLA DIVISIONE.

Dalla necessità in cui si credeva il Ministero, come già rilevai nei precedenti paragrafi, di dar collocamento a degli Ufficiali, poi nella supposizione di avere un soprannumero di bassa forza, quindi pretestando che il sistema del 1861 per la Fanteria non era attuato, e finalmente vedendosi in difetto di buone razioni, e riescendogli forse increscioso il mendicare nuove scuse, svelò il vero scopo, che era quello di ritornare all'ordinamento del 1852, e così fu poeo a poco condotto a stabilire che le Divisioni tante essere dovrebbero, quanti sono i milioni di abitanti che formano il nuovo Regno, regola alla quale venendo all'atto pratico fu subito costretto a rinumziare.

Ora domanderei, per quale principio, per quale ragione, e per quale esempio si pretenda, che ad ogni milione d'abitanti debba corrispondere una Divisione, ossia 4 Reggimenti di fanteria di linea, senza contare le altre armi che vanno sempre congiunte alle medesime, Divisioni.

E ciò dico, perchè in Francia, con tale ipotesi, all' infuori pure dell' Algeria e delle colonie, dovrebbero esservi pei 38 milioni d'abitanti del continente europeo 152 Reggimenti, mentre la Francia, comprese anche le truppe indigene Affricane, non ha che 115 Reggimenti. L'Austria con 37 milioni d'abitanti, od anche solo 38, tegliendo i confinari che danno una speciale milisia, dovrebbe con tal "massima avere 140 Reggimenti, mentrenon ne ba che 30; e la Prussia stessa che ha 18 Divisioni per 18 milioni d'abitanti, non ha 72 Reggimenti, ma bensi 82 compresi i 10 Reggimenti della Gnardia.

E deve essere così, perche la Divisione non è una quantità costante, ma varia fra gli otto, ed i dodici mila uomini, senza raggiungere però mai i 46,000 che risulterobbero tlal sistema ministeriale.

Il numero poi delle Divisioni dipende non sole dalla quantità di uomini di cui potere disporre secondo il vostro sistema di leva, ma dalla forza altresi deli vostri Battaglioni, Squadroni, e Reggimenti, ossia dal metodo di ordinamento; come pure dalla proporzione delle diverse armi che debbono costituire la Divisione, e dai limiti di forza che furono per la medesima dall'esperienza stabiliti; ne si può quindi adattare l'ordinamento dei Battaglioni, Squadroni, Reggimenti al numero delle Divisioni, ma sono queste che risulteranna dalla costituzione di quelli.

E-siccome le nostre Divisioni si formano di due Brigate di fanteria, ossia di 4 Reggimenti, 22 Battaglioni di Bersaglieri, un Reggimento di Cavalleria, tre Batterie d'Artiglieria, una Compagnia Zappatori del Genio, ed una Compagnia del Corpo del Treno, alcuni asseriscono, che arremo così, col nuovo sistema, delle grosse Divisioni di 16,000 uomini circa, che fortunatamente non le avremo mai.

E se il generale La Marmora lamentava che secondo l'ordinamento del 1861 avessero le Divisioni potuto essere di 12 a 13 mila nomini, state pur certi che all'atto pratico non succederà mai che oltrepassino i quattro quinti del loro organico. Che se volete persuadervene, basta assistere a qualche manovra, od a qualche rassegna, ben sicuri che a quelli che osservate in piazza d'armi, se si dovesse muovere per la guerra, si dovrebbero fare ancera molte deduzioni.

Nè ciò deve scoraggiarvi, perchè quelli immensi vuoti che occorrono, e' superano ogni previdenza di chi non e del mestière, succedono poi nel ranghi di tutte le Armate; e l'Austria, che secondo la NOTA ministeriale avrebbe 701,000 uomini sul piede di guerra, non poté con tutti li sforzi umani discendere in Campagna nel 1859 con più di 250 mila uomini, ne metterne in linea più di 220 mila, nè presentarne in battiglia a Solferino più di 150 mila.

Rammentate ancora, che secondo quanto el narra la Storia della guerra del 39, seritta dallo Stato Maggiore Prussiano, dall'Aprile al Luglio del detto anno; entrarono negli Ospedali dietro al Mincio 30,000 uomini, che furono mandati per le ferrovie, e per mare nel Tirolo, in Ungheria, in Gallizia, ed in Moravia.

Eccevi perche non mi stanchero di ripetere che la questione del Depositi è di una suprema importanza; ne vale il credere che le Classi in congedo Illimitato possano menomamente sopperire ai primi bisogni dell'Armata, giacchè quand'anche fosero 40,000, bisognerebbe supporre che l'Armata nostra non fosse più di 200,000 uomini, perchè il quinto di perdita che si calcola in totte le Armate all'entrare in campagna non sorpassasse i suddetti 40,000 uomini, necessari a riempiere i vuoti.

#### ARTICOLO TERZO.

### DEI CORPI D' ARMATA

Quando un Escreito deve mettere in campagna più di cinque Divisioni, è giuocoforza di riunirle in due o tre gruppi, detti Corpi d'Armata, ognuno dei quali assoggettato ad un'Autorità maggiore, affinchè più rapida sia ed efficace l'azione di esse, e perchè gli intendimenti del Duce supremo vengano più rapidamente comunicati e più intelligentemente eseguiti.

L'esperienza ha pur dimostrato, che se un Corpo d'Armata da 20,000 uomini, fornito convenevolmente del materiale da guerra, può sostenersi da solo alcune ore contro forze grandemente superiori, non è però abbastanza forte per rendersi indipendente, ed isolarsi dagli altri Corpi, come bene asserisee l'esimio serittore militare Lecomte.

Nella guerra del 48 l'Esercito, Sardo fu organizzato, in due Corpi d'Armata agli, ordini dei Generali Baya e De Sonnaz, Duce Supremo Re Carlo Alberto; e nella guerra del 59.noi conservammo l'ordinamento per Divisioni, a mio credere molto saviamente, daeche non avevamo che cinque Divisioni di fanteria ed una di Cavalleria sotto il Comando Supremo del nostro RE Vittorio Emanuele.

Nella guerra del 1859 i Corpi d'Armata così Francesì come Austriaci oscillarono fra i 20 ed i 25 mila uomini, a misura delle perdite o dei rinforzi che ricevevano.

È poi, a mie parere, cosa utilissima, come fe già sta-

bilito da una Commissione da me seelta e presieduta dal Generale Cialdini al tempo che, lo tenevo il portafoglio della Guerra, quella di formare una Riserva di Corpo d'Armata con truppe, tratte dalle. Divisioni, le quali rimangono così più mobili, e danno agio al Generale Comandante il Corpo d'Armata di recare, seuza nuocere alle Divisioni impegnate, un improvviso e potente atuto, là dove più incalzi il nemico, o, tenda a girarvi, o altrimenti vogliate rovesciarlo dove gli sia interdetto, o fatto laborioso l'indictreggiare: oppure l'impadronirvi del punto tattico della posizione contrastata, infine sorprenderlo sulla sua linea di comunicazione.

La riserva sopradetta si componeva di tre Battaglioni Bersaglieri, 6 Squadroni cavalleria, 4 Compagnie Zappatori del Gento, e tre Batterie di Artiglieria, due da 16 ed una di Obici.

Le Divisioni rimanevano în: tal modo composte di due Brigate di Fanteria di Linea, un Battaglione. Bersaglieri, due Batterie, come i Francesi, e due Squadroni, di Cavalleria, che era in arbitrio del Comandante il Corpo d'Armata di aumentarli, diminuirli o toglierii, per più o meno tempo, a questa o quella Divisione, a norma delle circostanze.

### ARTICOLO QUARTO.

# DI UN' ARMATA.

Armata si chiama la riunione di più Divisioni, o di diversi Corpi d'Armata, messe sotto un sol Comando, per uno scopo determinato d'offesa o di difesa, e sopra un, teatro speciale di guerra. L'Escreite si divide in due o più Armate, quando classuna di esse agisce da sè in diversa e lontana regione, e senza rapporti diretti fra di esse, con o senza obbedienza ad un solo Comando Supremo.

Sarebbe quindi contratio ad ogni buona regola l'avere due tre Armate composte ciascuna di due o più Corpi d'Armata nella vallata del Po, come alcuni consigliano, perebè in tati casi, come giustamente osserva il Lecomte gli ordini ed l' rapporti fra il Duce Supreino ed il Generale Comandante un' Armata si cambiano in vere uncaggiazioni invece di essere atti di subordinazione.

E fu nel 1.79%, che avendo il Direttorio chiesto u Napoleone, se in vista di trovarsi di fronte agli Austriaci, e minacciato sul fianco dalle Corti di Napoli e di Roma, mon fosse conveniente di formare due Armate, l'una a sinistra e. l'altra a destra del Po; al che rispose che pensava essere meglio un sol Generale mediocre, che due di mente superiore.

Ed infatti nel 1839 è necadato agli Austriaci, che nella notte che segui la battaglia di Magenta, due Corpi dell'Armata loro si ritirarono con Clam-Gulles su Milano, di dove erano venuti, senza inquietarsi degli altri Corpi appartenenti asi altra 'Armata, dimadochè Giolay il quale voleva attaccare l'indomani, dovette ritirarsi e lo fece per Pavia.

Consimilemente a Sollerino, gli uni si ritirarono su Pozzolengo a Peschiera, e gli altri per Cavriana a Goito, Issciando libero il centro in Volta.

La Cavalteria di riserva austriaca dell'una Armata combattà tutta la giornata, e quella dell'altra si ritirò fin dal'principio, e non comparse altrimenti sul campo di battaclia.

It gran bucino del Po richiede una sola mente, ed una sola mano, che a cavallo del gran Fiume scioltamente manovri, ed arditamente combatta.

# CAPO IX.

## DIECI MESI DI MINISTERO.

## ARTICOLO PRIMO.

# COSA STAST PATTO.

The territory of the state of

Oggi, o Signori, 11 Dicembre del 1862, in fatti di ordinamento e di accrescimento vero dell'Esercito, se eccettante il rimestio che si fece della Fanteria, le altre cose che occorsero nel dicci scorsi mesi, possono riepitogarsi come in appresso.

- a) La creazione di un 7° Gran Comando territoriale in Palermo, e la formazione di una sotto Divisione territoriale in Caltanisetta.
- b) L'aumento di sei nuove Compagnie nel Corpofranco, di una 2º Compagnia delle Reali Guardie in Napoli, di attra Compagnia Moschettieri; finalmente tolte 68 Compagnie dai Battaglioni di Deposito di Fanteria, dai quali prelevate 12 di esse pei Depositi deli dodiei nuovi Reggimenti, le rimanenti 56 hanno fatto passaggio dai Battaglioni di Deposito ai Battaglioni attivi.
- c) La maggiore éstensione data alle Seuole di Pienerolo, e di Ivrea, la trasformazione del Collegio Millitare delle Poverine di Firenze in Collegio pei figil dei Militari: per l'ultimo anne di corso: la vreazione di una-



Scuola normale pei Bersaglieri in Livorno: un corso d'istruzione di contabilità per Ufficiali in Torino; ed altri due, in Torino e Brescia sul governo delle armi:

d) Si riconobbe come Corpo dell'esercito regolare, e si costituirono in una Legione di due Battaglioni a quattro Compagnie con una di Deposito i Cacciatori del Tevere.

All' infuori delle menzionate organiche disposizioni, dello shrigo intelligente e sollecito degli affari, e di altri buoni provvedimenti sulla leva, sulle discrizioni e sulla disciplina ed istruzione delle truppe, oso affermare che NON UN SOLDATO, NON UNA COMPAGNIA, NON UNO SOUDARONE, NON UNA BATERIA DI PIÙ venuero create di quanto eravi al 1. Aprile di quest'anno.

Non un soldato di reut, perchè nel periodo delli 3 Marzo alli 11 Dicembre di quest anno non venne eseguita alcuna leva, che anzi furono mandati in Congedo assoluto la Classe Lombarda del 1831, la Piemontese del 1830, e. la 2º Categoria 1836 delle antiche Provincie; oltre agli individui della Classe 1834 Parmensi, ed i Modenesi requisiti nel 1835; più si trovano alle loro case in congedo illimitato le classi Sarde del 1831-1832-1833 1834, e quelle del 1832-1833-1834 Lombarde.

Non una Compagnia di più, perchè nei 68 Reggimenti, che esistevano, ed crano completissimi col. 1º Aprile, data della riforma ministeriale per la fauteria, cranvi in ciascun Reggimento 18 Compagnie attive; e tre di Deposito; di maulera che i 68 Reggimenti contavano 1428 Compagnie.

Ora abbiamo 80 Reggimenti che hanno per ciascuno 46 Compagnie attive, ed una di Deposito; più 68 Compagnie aggregate ad altrettauti Depositi, le quali dovevano servire alla formazione dei quattro Reggimenti che mancano per compiere gli intendimenti governativi. Sono dunque 1428 Compagnie in tutto, precisamente uguali in numero a quelle che esistevano già all' avvenimento al potere del cessato Gabinetto.

Ma si dirà che oggi abbiamo 320 Battaglioni attivi, e che prima non ve ne erano che 204, e che adesso vi sono 80 Battaglioni di Deposito, e prima non erano che 68.

Rispondero che questo non è un aumento di forza, e neppure una possibilità di aumento, perchè la Compagnia ha un limite d'uomini, che era, ed è ancora lungi dall'essersi raggiunto, limite che non si può oltrepassare senza offendere ogni buon criterio, come vi ho ampiamente dimostrato con esempi esteri e Nostrani.

Giò che si è fatto contro ragione e senza urgenza, si è di trasformare in altra foggia i 68 Reggimenti estenti, e formare 12 nuovi Reggimenti, ciò che ha obbligato il Ministero a creare 68 Maggiori, 68 Aiutanti Maggiori in 2°, 68 Ufficiali di Amministrazione e 68 Medici di Battaglione, più 748 graduati e individui di bassa forza dei piccoli Stati Maggiori dei 68 quarti Battaglioni: e riguardo poi ai 12 nuovi Reggimenti si sono dovuti nominare ancora 12 Colonnelli, 12 Luogotenenti Colonnelli, 48 Maggiori, 12 Aiutanti Maggiori in 1°, 60 in 2°, 12 Direttori dei conti, 12 Porta Bandiera, 72 Ufficiali d'Amministrazione, 12 di Massa, 12 di Matricola, 12 Medici di Reggimento, 48 Medici di Battaglione e 12 Cappellani, totale 336 Ufficiali, più 1548 graduati e, individui di bassa forza da to-

gliere dalle file combattenti, per metterli nei piccoli Stati Maggiori pei 12 Reggimenti coi loro 60 Battaglioni, che si potevano con grande profitto risparmiare.

Se a questo aggiungete tre Generali di Divisione, e sei Generali di Brigata coi rispettivi Stati Maggiori, la spesa non sarà minore di due milioni e mezzo; e tutto cio per disfare e fare di nuovo una cosa, che in realtà, anche all'infuori della questione tecnica, non arreca alla Nazione altro benefizio, che un maggiore dispendio.

Quando poi si fosse proceduto alla formazione dei restanti 4 Reggimenti colle 68 Compagnie esistenti in aggregazione ai Depositi, saremmo sempre nel caso di prima, perehè 1428 Compagnie avevano i 68 Reggimenti al 1º Aprile, come 1428 avrebbero adesso li 84 Reggimenti, e quindi altro prodotto non ne avremmo ricavato, che un nuovo aumento di spese per li 84 Ufficiali dal Colonnello in giù, ed i 387 graduati e individui di bassa forza per gli Stati Maggiori dei suddetti Corpi.

Questo per la Fanteria: e per ciò che riguarda i Battaglioni Bersaglieri, gli Squadroni di Cavalleria, le Batterie di Artiglieria, le Truppe Zappatori del Genio, e i Reggimenti del Treno non hanno, come vi dissi, subito ne aumento ne trasformazione: però nel Bilancio della guerra pel 1863 vi si propone di rinnovare molte cose all'usanza di prima del 1860; e del modo che l'intendeva il Ministero, come delle contrario ragioni vi ho già partitamente discorso.

Nutro quindi fiducia, che all'infuori del necessario accrescimento, non solo vi opporrete ad ogni novità che voglia ancora apportarsi nella forma organica degli Ordinamenti del 1861 per le diverse Armi, ma che insisterete onde la Fanteria sia riordinata eome vogliono i buoni principii tattici, e le regole di una bene intesa economia, e venga così stabilmente risolta una questione di tanta importanza.

Che se possa a taluno di subito sembrare difficile la esecuzione o meno opportuno il rivenire su di un Ordinamento eosì complesso, mi permetterei di opporre in replica, che il Militare di studio, di esperienza e di seria applicazione, addentrandosi senza passione nei termini di tale argomento, vedrebbe di leggeri come siano facili a superarsi le difficoltà di esecuzione, e di qual modo la questione dell' opportunità sparisca di fronte ai numerosi e reali vantaggi di un sistema sull'altro.

## ARTICOLO SECONDO.

## COSA POTEVA PARSI.

Sempre rispettando le opinioni altrui, a me pare che mantenendo l'Ordinamento 1861 si poteva gradatamente procedere all'acerescimento dell'Esercito colla rezazione di nuovi Corpi, e provvedere ad altre bisogne della guerra nei modi, e dentro i limiti seguenti:

1º Non tenere in congedo illimitato più delle ultime due classi, per non privarei di maggiori sotto Ufficiali, Caporali e Soldati anziani.

2º Riconosciuta come parte dell'Esercito stanziale la piecola Legione dei Cacciatori del Tevere, averla completata alla foggia degli altri Corpi di fanteria di linea, e così avere ottenuto il 69º Reggimento.

3º Dopo eiò ereare poeo a poeo una Compagnia in

ognuno dei 63 Reggimenti di fanteria di linea, (esclusi i sei. Reggimenti Granatieri) e con dette 63 Compagnie si potevano precisamente ottenere, un Reggimento di linea, e due di Granatieri coi rispettivi Depositi, eiò che portava la nostra Fanteria a 72 Reggimenti, ossia a quanti ne abbisognano per 18 Divisioni di Fanteria, sedici di linea e due di Granatieri.

4. Dovevano mantenersi al completo în eavalli tanto li Squadroni attivi come quelli di Deposito, e bene studiando si sarebbero portati i primi a 130 cavalli da sella, ed otto da tiro, ed i secondi a 180 cavalli tra vecchi e giovani, li uni per servire all'istruzione delle reclute, e gli altri per sopperire alle perdite degli Squadroni attivi.

5° Tolto uno Squadrone da ognuno dei cinque Reggimenti di Cavalleggieri, ed uniti quelli insieme, si sarebbe formato il 6° Reggimento Cavalleggieri, rimanendo tutti così pel momento a cinque Squadroni attivi: ma subito dopo si potevano formare i sesti Squadroni, di maniera che la Cavalleria sarebbe di 4 Reggimenti di linea, 1 di Usseri, 6 di Lancieri, 6 di Cavalleggieri, più il Reggimento Guide: totale 109 Squadroni attivi e 18 di Denosito.

6° Si sentiva e si sente il bisogno di creare un nuovo Reggimento di Artiglieria da campagna, e si otteneva con facilità organizzando successivamente le nuove-Batterie nei diversi Reggimenti dell'Arma già esistenti, e così avrebbonsi avute altre 16 Batterie da battaglia, e due di Deposito: in tutto 80 Batterie attive, e dicci di Deposito:

7º Faceva d'uopo aumentare il quadro delle quattor-

diei Legioni dei Carabinieri, sia formando la 15°, od altrimenti accrescendo le Legioni già esistenti di modo a portare l'effettivo a 20,000 Carabinieri. Per le altre armi bastava adoperarsi a tenerle possibilmente al completo.

8' Si sarebbero potuti mandare nelle Provincie Meridionali i 72 terzi Battaglioni, procurando di averli sempre ben grossi da poter contare su 60,000 uomini veri ed effettivi.

9° I Depositi delle truppe d'ogni Arma dovevano tenersi tutti nella media ed alta Italia, prossimi in tal modo al teatro possibile di guerra, e sempre grossi, funzionando allo scopo per cui sono istituiti, e ricevendo successivamente la 1° Categoria poi la 2° della leva in corso, finchè le circostanze lo permetteranno.

10° Siccome ad ogni evenienza bisogna tenerci semprecolle Piazze ben fornite di artiglieria, di munizioni e di vittovaglie; colle Armerie possibilmente provviste in armi da fuoco e da taglio; con copiosi Magazzini di vestiario, percibè le esigenze della guerra non tollerano indugio, così è d'uopo prepărarci oggi e poi domani, e poi domani ancora.

11° Nei primi cinque Dipartimenti o grandi Comandi Militari si dovrebbero avere tante truppe, e distribuite di tal modo, da potere raccogliere nella vallata del Po sei Corpi d'Armata, siano pur anche mancanti di un terzo, e più della fanteria di linea; purchè abbiano tutte le altre Armi con le complete loro forze, il materiale per l'intiera Armata, ed ogni servizio occorrevole onde aprire con onore una Campagna, riguardando pel momento la Fanteria cha trovasi nelle Provincie

Meridionali come una grande riserva, che accorrerà prestamente in linea.

12° Aver creato in fine un Corpo speciale di Cavalleria in Caserta e vicinanze, per poter richiamare al Settentrione d'Italia i diversi Reggimenti dell'Arma che là si trovane, e che temo vadano a rimanere in quadro. A provvedere in tale emergenza, si poteva stabilire per ognuno dei sei Reggimenti Cavalleggieri, e dei sei Reggimenti Lancieri, uno Squadrone di sei Pelottoni con un Capitano, due Luogotenenti, e quattro Sotto-Tenenti colla bassa forza di 220 uomini e 180 cavalli:

Costituito in Caserta un gran Comando, e un grossissimo Deposito pei detti 12 Squadroni sciolti che sarebbersi pottuti denominare 1º, 2º, 3º ec. di Scorritori si potevano vestire del semplice ed elegante costume grigio-nero, che nella guerra del 1859 avevano le Guide a cavallo dei Cacciatori delle Alpi; armarli di sciabola, revolver e Carabina americana earicantesi dalla culatta; e finalmente montarli con cavalli del paese, delle Romagne, e delle Maremme Toscane.

Contro i briganti a cavallo non abbiamo bisogno di manovrare, e con essi sarà sempre un azione più individuale, che d' insieme. D' altronde si sa che i briganti si servono del, cavallo come mezzo di locomozione, piuttostochè come istrumento di guerra, nel modo stesso che facevano ai tempi di Manhes.

lette, fe ek terfale per l'ast vole aute ngele est trans-

### CONCLUSIONE.

Confido assai nei talenti e nella operosità vera dell'illustre Generale della Rovere, il quale riconoscerà di 
leggeri la debolezza degli argomenti che campeggiano 
nella NOTA del Bilancio del 1863 a difesa di un sistema che non risponde alla ragione pratica, nè all'unità di concetto; ed ho perciò ampia fede, che ogni 
ramo della guerra sarà speditamente ricondotto sulto 
sviato cammino pel miglior bene dell' Esercito e dell'Italia.

Voi dovete invitare il Ministro a confortarsi, ove lo creda, del consiglio di quelli uomini, che rimasti all' infuori della questione, hanno con maggior fortuna
fatta la guerra, e più a lungo servito, specialmente
nella Fanteria, di cui, le altre Armi, non sono che
austiliarie.

Riponiamo nell'alto senno del GOVERNO la nostra fiducia, certi che risponderà ampiamente ai nostri voti; alle speranze del Paese, ed alla volontà del RE, geloso custode dello Statuto, ed intrepido difeasore della Patria.

· Her west.

4.

\* .

्रम् । मुर्ग्न वर्षकाः स्थापन

\* .

Parole dell'Opuscolo Osservazioni sul nuovo ordinamento della Fanteria, uscito alla luce nello scorso Luglio 1862, dalla Tipografia Barbèra di Firenze.

### (B)

# RELAZIONE A S. M.

Torino, addi 23 Marzo 1862.

SIRE!

L'ordinamento dei Reggimenti di fauteria in tre Battaglioni di sei compagnie ciascuno, che piacque a V. M. di sancire con Suo Real Decreto del 24 Gennaio 1861, non ha potuto per anco venir attuato, perchè di mano in mano che si poterono creare nuove compagnie si sentì la necessità di aumentare il numero dei Battaglioni e dei Reggimenti, prima di aumentare il numero delle compagnie di ciascun Battaglione. Questa necessità si sente ancora presentemente che si devono creare nuovi Reggimenti, onde aumentare i Quadri dell' Escrcito regolare in proporzione del numero di Uffiziali dell' Esercito Meridionale, che vi devono essere ammessi per effetto della fusione dei due Eserciti; che è intendimento di V. M. di mandar quanto prima ad effetto, ed è anche difficile di preveder l'epoca in cui le circostanze straordinarie, nelle quali versa l'Esercito, permettano di mettere compiutamente in atto il mentovato Decreto del 24 Gennaio 1861.

Affinchè pertanto non si protragga più oltre questa irregolare discrepanza fra l'ordinamento effettivo dell' Escreito e quello che sarebbe preservito da V. M., il rijerente è conto nel divisamento di proporre alla M. V. di regolarizzare lo stato attuale di cose, decretando che le diciotto compagnie attice le quali addi P. p. v. aprile si troceramo formate in ciascum Regimento, siano costituite in quattro Battaglioni di quattro compagnie ciascumo, cosicothè colle due compagnie attive rimanenti in ciascum Regimento, unitamente ad una delle compagnie di Deposito, che si può senza inconvenienti trasformare in compagnia attiva, si potrà formare il nucleo dei nuovi Battaglioni per i nuovi Regimenti, che V. M. intende creare.

Il Riferente s'induce tanto più volentieri a rassegnare a V. M. la proposta di questo ordinamento, che esso permetterà anche di dare all'Esercito quel più ampio incremento che le condizioni del Regno richiedono, e che sta non meno a cuore di V. M. di quel che sia desiderato dalla Nazione, giacchè per esso sarà possibile di aumentare la forza delle compagnie, senza che ne sia di soverchio accresciuta quella dei Battaglioni, siccome avverrebbe mantenendo i Battaglioni di sei comnagnie.

Nel rassegnare a V. M. siffatta proposta, il Riferente è ben lungi dall'entrare nella discussione del merito intrinseco della formazione dei Battaglioni in sei compagnie, ed anzi, ove il nuovo ordinamento già fosse stato mandato ad effetto, egli se ne sarebbe astenuto senza alcun dubbio, non solo per evitare i notevoli inconvenienti che producono sempre troppo frequenti mutazioni, ma anche in considerazione degli argomenti che hanno consigliato siffatto nuovo ordinamento, e che nell'opinione di parecchi militari di esperienza ed autorità, militerebbero a favore della nuova formazione, Ma poichè i motivi che hanno impedito finora la piena attuazione di detta formazione, non solo non sono cessati, ma vengono ancora nelle presenti circostanze e per le accennate cause aggravati, pensa il Riferente essere inevitabile di soprassederne per ora, salvo ad esaminare definitivamente a tempi più opportuni quale veramente pel rispetto militure sia la formazione più utile e conveniente.

Confronto tra il numero di Ufficiali di Fanteria di ogni grado che occorrono nei due sistemi, cicè per 72 Regjimenti secondo le Orbinamento degli 24 Genuaio 1861; al 8.1 Beccimenti a noma del numo commisco delli 37 Merco 1869

|                             |         | The Contract of    |           |                      |                               |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|
|                             | SECONDO | SECONDO IL SISTEMA | DIFFERENZ | DIFFERENZA IN FAVORE |                               |
| GRADI.                      | -       | DEL                | DEL S     | DEL SISTEMA          | OSSERVAZIONE.                 |
| ,                           | 1861    | 1968.              | 1861      | 1868.                |                               |
| Colonnelli                  | . 72    |                    | 12        |                      | Ogni Reggimento del siste-    |
| Luogotenenti Colonnelli .   | . 72    |                    | 12        |                      | ma 1861, consta di tre Bat-   |
| Maggiori                    | . 288   |                    | 48        |                      | taglioni a sei Compagnie cia- |
| Aiutanti Maggiori in 1.     | . 72    |                    | 15        |                      | scuno, con un Battaglione di  |
| Idem idem in 2.             | 288     |                    | 132       |                      | tre Compagnie di Deposito.    |
| Direttori dei conti         | 72      |                    | 12        |                      | Ogni Regrimento, secondo      |
| Porta Bandiera              | 72      |                    | 12        |                      | l'organico del 1862, pel Bi-  |
| Ufficiali di Amministrazion | 980     |                    | 144       |                      | lancio del 1863, è di quattro |
| Idem di Massa               | . 72    |                    | 12        |                      | Battaglioni a quattro Com-    |
| Idem di Matricola           | . 72    |                    | 13        |                      | pagnie ciascuno, con un Bat-  |
| Medici di Reggimento        | . 72    |                    | 12        |                      | taglione di una Compagnia     |
| Idem di Battaglioni.        | 216     |                    | 120       |                      | di Deposito.                  |
| Cappellani                  | 72      |                    | 12        |                      |                               |
| Capitani                    | . 1512  |                    |           | 84                   |                               |
| Luogotenenti                | . 1512  |                    |           | 8                    |                               |
| Sottotenenti                | 3024    | 2856               |           | 168                  | Differenza sui totali         |
| :                           |         |                    |           |                      | ;                             |
| Totali                      | 7848    | 8064               | 6000      | 336                  | 216                           |



# INDICE.

| THE CONTRACT OF THE CONTRACT O |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAPO I Del nuovo Esercito Italiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ART. I Quando ebbe principio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " II Cosa era al primo Aprile w ivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| * III Inizio di mutamenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAPO II Della forza dell' Esercito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ART. I Sul piede di pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * II Sul piede di guerra 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAPO III Dell' ordinamento militare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ART, I. Condizioni necessarie ad un buon ordina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>II. — Idee del Ministero sull'ordinamento » 18</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>III. — Della relazione ministeriale 23 Marzo » 21</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " IV Altre ragioni del Ministero 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAPO IV. — Della fanteria sul piede di guerra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ART. I. — Del Battaglione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " II, - Esame tattico sul Battaglione 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " III Della Compagnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " IV Del Reggimento e sua forza " 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>V. — Confronto e costo nei due sistemi * 40</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| » VI. — Ragioni tecniche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " VII Dei depositi attuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VIII Se utili in tempo di pace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ART. IX Dove debbano stanziare                                                                                                                                                                                                                                                | P   | ıg.         | 49                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|
| <ul> <li>X. — Loro scopo, e come vi corrispondano .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |     |             | ivi                                           |
| XI, — Dei regolamenti                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             | 53                                            |
| CAPO V Dei Bersaglieri e loro origine.                                                                                                                                                                                                                                        |     |             |                                               |
| ART. I Loro numero e ordinamento                                                                                                                                                                                                                                              |     | n           | 56                                            |
| " H Loro scopo ed impiego                                                                                                                                                                                                                                                     |     |             |                                               |
| " III Della Compagnia, Battaglione, Reggime                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                               |
| Depositi                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | ,           | 58                                            |
| CAPO VI. Della Cavalleria.                                                                                                                                                                                                                                                    |     |             |                                               |
| ART. I Da chi dipende in guerra                                                                                                                                                                                                                                               | ÷   |             | 60                                            |
| " II. — Della sua importanza                                                                                                                                                                                                                                                  |     |             | 62                                            |
| " III — Del suo impiego                                                                                                                                                                                                                                                       | ÷   | -           | 64                                            |
| " IV Dello Squadrone e sua forga                                                                                                                                                                                                                                              |     |             | 65                                            |
| v Del Reggimento                                                                                                                                                                                                                                                              |     |             | 66                                            |
| VI Confronto dei due sistemi del 1861 e del 1                                                                                                                                                                                                                                 | 862 | , tr        | 67                                            |
| " VII. — Del Deposito                                                                                                                                                                                                                                                         |     |             | 69                                            |
| <ul> <li>VIII. — Proporzione tra nomini e cavalli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |     | ,           | 70                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             |                                               |
| CAPO VII Dell' Artiglieria ed armi diverse.                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |                                               |
| ART. I Dell'Artiglieria                                                                                                                                                                                                                                                       |     |             |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |             | 71                                            |
| " II. — Zappatori del Genio                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             | 73                                            |
| " III Treno d'armata ed altri corpi ed istituti                                                                                                                                                                                                                               | ÷   | ,           | 73                                            |
| III. — Treno d'armata ed altri corpi ed istituti IV. — Corpo di Stato Maggiore.                                                                                                                                                                                               | ÷   | ,           | 73<br>74<br>75                                |
| " III Treno d'armata ed altri corpi ed istituti                                                                                                                                                                                                                               | ÷   | ,           | 73<br>74                                      |
| III. — Treno d'armata ed altri corpi ed istituti IV. — Corpo di Stato Maggiore.                                                                                                                                                                                               | ÷   | ,           | 73<br>74<br>75                                |
| III Treno d'armata ed altri corpi ed istituti   IV Corpo di Stato Maggiore   V - Fortificazione   CAPO VIII Delle grandi unità tattiche di un Esercito.                                                                                                                       |     | n<br>n      | 73<br>74<br>75                                |
| III. — Treno d'armata ed altri corpi ed istituti IV. — Corpo di Stato Maggiore. V. — Fortificazione. CAPO VIII. — Delle grandi unità tattiche di un Escreito. Ant. I. — Della Brigata                                                                                         |     | n<br>n      | 73<br>74<br>75<br>ivi                         |
| " III. — Treso d'armata ed altri corpi ed istitut IV. — Corpo di Stato Maggiore. " V. — Fortificazione CAPO VIII. — Delle grandi unità tattiche di un Escreito. Anv. I. — Della Brigata                                                                                       | :   | n<br>n<br>n | 73<br>74<br>75<br>ivi                         |
| III. — Treno d'armata ed altri corpi ed istituti IV. — Corpo di Stato Maggiore. V. — Fortificazione. CAPO VIII. — Delle grandi unità tattiche di un Escreito. Ant. I. — Della Brigata                                                                                         | :   | n<br>n<br>n | 73<br>74<br>75<br>ivi<br>77<br>81             |
| * III. — Trano d'armata ed altri corpi ed istituti ** IV. — Corpo di Stato Maggiore.  ** V. — Fortificazione  CAPO VIII. — Delle grandi unità tattiche di un Escreito.  ART. I. — Della Briguta.  ** II. — Della Divisione  III. — Dei Corpi d'Armata  ** IV. — Di un'Armata. | :   | n<br>n<br>n | 73<br>74<br>75<br>ivi<br>77<br>81<br>84       |
| HII. — Treso d'armata ed altri corpi ed istitut IV. — Corpo di Stato Maggiore. V. — Fortificazione CAPO VIII. — Delle grandi unità tattiche di un Esercito. Anv. I. — Della Brigata                                                                                           | :   | n<br>n<br>n | 73<br>74<br>75<br>ivi<br>77<br>81<br>84       |
| HII. — Treso d'armata ed altri corpi ed istitut IV. — Corpo di Stato Maggiore. V. — Fortificazione  CAPO VIII. — Delle grandi unità tattiche di un Esercito. ART. I. — Della Brigata                                                                                          |     | n<br>n<br>n | 73<br>74<br>75<br>ivi<br>77<br>81<br>84<br>85 |

FINE.

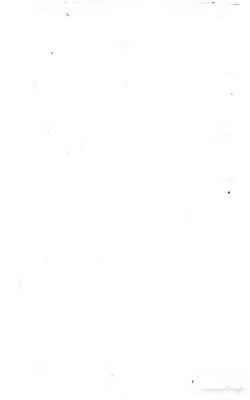